

## COLLEZIONE CATTOLICA

# DEVOTISSIME PREGHIERE

## A DIO À MARIA ED A'SANTI

DA USARSI IN VARIE INCIDENZE DELL'ANNO E DELLA VITA

recitande tanto in privato

....

#### NELLA REAL CRIESA COSTANTINIANA DELLA MAGIONE.

IN PALERMO

A discussions a course dell' Inquisitore





PALERMO TIPOGRAFIA DI BARCELLONA

#### 1770

itorgio, aplendor de'martiri bi morte aprezzator, Speme, antiegno, amor Be'tuoi divoti: Propizio ab tu dal ciel B'un popolo fedel Seconda i voti.

Fo che iu eth si tenera Eletto a guerreggiar, Non abile a puguar Vincer sapesti: Nel nostro imbelle cor Parte dei tuo valor Fa che ai desti.

fu che per man del batharo Che teco incrudeli, Sall' alba de'tuoj di Gungesti a sera, Ne affretta a dar di fe' Suil' orme del tuo piè Prova sineera.



Tu che seguace ed emula De' prodi Maccabel Conti fra tuoi trofel

Conti fra tuoi trofel
L'ira d'un empio.
Innegnana a soffrir,
Accendine a acguir
Sì granda carmpio.

Tu ebe d'offrirti in vittina Al sommo eterno Ben D'Isacco aventi in sen Tutto il desio;

Tutto il desio;
Fa che ciaseun di noi
Offra gli affetti auoi
Vittime a Dio.

To che d'Abello Il merits
Potesti conseguir,
Il vivere e morir
Sempre innecente,
Fa cho de tuoi cander
In noi afavilli ognor
La brama ardeute.

Tn ehe nel eiel t'illumisi
A' rai del primo Ver.
E pnoi per lui veder
D' ogni airna i moti,
Propizio ah tu dal elel
D' un popolo fedel
Seconda i voti.



## PREAMBOLO

20101010

La preglièra è l'unica via per sopperire alle nostre innate deficienze. Essa va sulle ali dello amore, e dell' umitià in sino ai cieli, e dai cieli si attira la misericordia. Or se la preglièra deesi cotidianamente usare, vuolsi non pertanto io nulla omettere allor, che in uno rammenta un mistero, o ci stringe la pressa di un peculiare bisogno. Le preghiere qui stampate porgono modo, e spinta a far tanto. Tra queste altre giungonsi nel loro chiedere al mistero della nascita di Cristo, dello immacolato concepimento di Maria, e di Cristo stesso Sacramentato, ed altre fanno forza al cuor di Dio, per lo valevole tramezzo della Vergino, e de' santi, a rimuovere per l'avvenire da' nostri lidi il terribite flagello del coleramorbo. Queste ultime preghiere, benchò di una peculiare dissaventura, pure servir ponono in casi non dissimili, che tolga Iddio misericordioso ognor sempre da noi. Ma non ci possismo coal cessare dal temerne indi appresso, quando l' uom rio indura nel peccato, unico fontal principio dei divini flagelli. La scrittura di ciò fa motto chiarissimo; ed il persuade l' essere Iddio

un Signor nostro dirittissimo, e potente, che ha tutta ragione alla nostra ubbidienza, ed a levarsi giusto pur finalmente contro alla nostra contumacia nella terribilità del suo esteso braccio. Ah! che siam noi. i quali abbiamo lo ardimento di insultarlo? che siam noi a fronte di un tanto onnipotentissimo nume sovrano? Polvere, schifezza, e nulla, E non può egli con solo un suo cenno gittarci in un totale dileguo? E non pertanto i flagelli in questo mondo risentonsi a gran fatto di misericordia, posciachè nel regno de' guai è , ove Dio punisce veramente da nume infinito, quale egli esiste, e grandeggia. Quindi la vivezza della antica fede de'nostri padri, religione, preghiera assidua, e vita incontaminata; che non saremo più messi al cimento nè di colera, nè di altro divin flagello. Con Dio non deonsi far burle : o amico a noi per nostra tutta osservanza a lui, o quando che sia esperirlo nemico, senza potere alcuno a campare dalle sue mani. Tutte le prefate preghiere sono ristampa, salvo la coronella alla Immacolata; ed or riproduconsi collo avviso di un come ringraziamento allo Altissimo, per avere egli in sua misericordia francato noi dal tremendo morbo asiatico. Il Signore vuol egsere ringraziato di tutti , e de'più singolari beneficj, da lui alla nostra pochezza compartiti; il che trasandare tornerebbe a nostro nuovo demerito, in nostro danno. Quindi ei pietoso sostenendoci ancora in vita, non mai obbliare di sapere a lui stesso coi pensieri, col cuore, e colle opere grado affettuosissimo, per aver noi involato, meglio che tanti altri estinti, alla fiera morla di quella pestilenza. Il quale avviso dello eccellentissimo Co., stantiniano Inquisitore, che fa qui le spese a questa stampa, tanto è da aversi a capitale, quanto lumeggia la pietà e religione di lui, a gloria di Dio ottimo massimo, ed in edificazione di moltissimi.

### DEVOTESSIBLE

## Prechiere a maria

PEL NATALE DI CRISTO

QUANTO

PEL CONCEPIMENTO IMMACOLATO DELLA MEDESIMA

COLL' AGGIUNTA DI UNA CORONELLA IN ONOR DI QUESTO CONCEPIMENTO

A RECITARS!

NELLA REAL CHIESA COSTANTINIANA DELLA MAGIONE IN PALERMO

E DA OGNI FEDELE CRISTIANO

•

## OFFICIUM

## IMMACULATA CONCEPTIONE

## €B. U. DAROE >

#### Sis Rafufinum

Ave Maria, quæ post Sanctissimam Trinitatem, supra omnes creaturas, maximum in cœlo gaudium habes, gratia plena etc.

Eja mea labia nunc annuntiate Laudes, et præconia Virginis beatæ. Domina in adjutorium meum intende; Me demanu bostium potenter defende.

Gloria Patri, et Filio, etc. Salve mundi Domina, Cœlorum Regina, Salve Virgo virginum, Stella matutina.

Ave plena gratiæ, Clara lux divina, Mundi in auxilium, Domina, festina. Ab seterno Dominus,
Te præordinavit,
Matremunigeniti Verbi, quo creavit
Terram, pontum, æthera;
Te pulchram adornavit
Sibi sponsam, quæ in Adam
Non peccasti.

- . Elegit eam Deus, et præelegit eam.
- n'. In tabernaculo suo habitare fecit eam.
  - y. Domina exaudi orationem meam, n/. Et clamor meus ad te veniat.

Sancta Maria, Regina cœlorum, Mater Domini nostri Jesu Christi, et mundi Domina, que nullum derelinquis, et nullum despicis, respice, mea Domina, me clementer oculo pietatis, et impetra mihi, apud tuum dilectum Filium, cunctorum veniam peccatorum,

nt qui nunc tuam immaculatam Conceptionem devoto affectu recolo, æternae in futuram beatitudinis bravium capiam, ipso, quem Virgo peperisti, donante Domino nostro Jesu Christo, qui cam Patre, et Spiritu Sancto, vivit et regnat, in Trinitate perfecta, Deus, in sacula saculorum. Amen.

- r. Domina exaudi orationem meam;
- p. Et clamor meus ad te veniat.
- R'. Deo gratias.
- v. Fidelium animæ, per misericordiam Dei requiescant in pace.
  - n/. Amen.

Ab Primam

Ave Maria, quæ laureola Virginum, omnes choros Angelorum, et hominum præis, gratia plena etc.

y. Domina in adjutorium, etc. Gloria Patri, etc. Alleluja. Salve Virgo sapiens, Domus Deo dicata,

Columna septemplici, Mensaque exornata. Ab omni contagio Mundi præservata.

Mundi præservata, Ante sancta in utero Parentis, quam nata.

Tu Mater viventium, Et porta es sanctorum; Nova stella Jacob,

Domina angelorum. Diabolo terribilis

Acies castrorum, Portus, et refugium Sis Christianorum.

- y. Ipse creavit illam in Spiritu sancto.
- R. Et effudit illam super omnia opera sua.
- y. Averte Domina oculos meos, ny. Ne in sæculo iniquo videant vanitates.
- y. Domina exaudi orationem meam; B'. Et clamor meus ad te veniat. La orazione Sancta Maria come sopra.

## A) Sertiam

Ave Maria, quæ magno lumine gloriæ tuæ illuminas, ad instar Solis, tetum Cælum, gratia plena, etc.

Domina in adjutorium, etc.
 Salve Arca fœderis.

Thronus Salomonis,
Arcus pulcher ætheris,
Rubus visionis.

Decebat, tam nobilem Natum præcavere Ab originali labe

Matris Evæ
Almam, quam elegerat,

Genitricem vere, Nulli prorsus volens

y. Da mater sancta pacem, charitatem, et curam

n/. Erga domesticos meos, famulos tuos, quos tibi multum commendo.

Domina exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

L' orazione Sancia Maria come sopra.

35 Bexfam

Ave Maria, quæ ab omnibus Cœlitibus honoraris, ut Mater Dei, et Cœli Regina, gratia plena etc.

Domina in adjutorium, etc.
 Salve Virgo puerpera,
 Templum Trinitatis;

Angelorum gaudium, Cella puritatis: 5

Solamen mærentium, Hortus voluptatis,

Palma patientiæ, Cedrus castitatis:

Terra es benedicta, Et sacerdotalis,

Sancta, et immunis Culpæ originalis.

Civitas Altissimi,

Porta orientalis; In te omnis gratia,

Virgo singularis.

y. Sicut Lilium inter spinas, w. Sic amica mea inter filias Adae.

r. Virgo Sapientissima,

n'. Esto mihi lumen, et auxilium.

y. Domina exaudi orationem meam.

B. Et clamor meus ad te veniat.
L' orazione SANCTA MARIA come sopra.

A) Ronam

Ave Maria, que potestatem a Filio tuo accepisti, quidvis impetrandi, gratia plena etc.

y. Domina in adjutorium, etc. Salve urbs refugii, Turrisque munita David propugnaculis, Armisque insignita.

In Conceptione, charitate ignita,
Draconis potestas est a te coatrita,
O mulier fortis, et invicta Judith!
Pulchra Abisag, Virgo, verum fovens
David.

Rachel curatorem Ægyptigestavit; Salvatorem mundi Maria portavit.

- †. Tota pulchra es amica mea.

  p. Et macula originalis nunquam
  fuit in te.
- . Ut tui, Virgo amabilissima, non obliviscar.
- n). Omni hora, et præsertim in morte.
- y. Domina exaudi orationem meam.

  n'. Et clamor meus ad te veniat.

  L' orazione Sancta Maria come sopra.

## A) Mesperas

Ave Maria, quæ devotos quosque tibi servos ad ineffabilem perculiaris gloriæ coronam a Filio tuo præparatam promoves, sicut et ipsa in terris ineffabili gratia fuisti donata, gratia plena, etc.

 Domina in adjutorium, etc. Salve horologium, Quo retro gradiatur, Sol in decem lineis Verbum incarnatur;

Homo, ut ab inferis Ad summa attollatur, Immensus ab angelis Paulo minoratur.

Solis hujus radijs Maria coruscat, Consurgens aurora,

In conceptu micat.

Lilium inter spinas, quæ serpentis
conterat caput, pulchra ut luna, er-

- y. Ego feci in cœlis, ut oriretur
- B'. E quasi nubula texi omnem terram.
  - y. Declinante die, Maria,
- n'. Ut non declinet cor meum in verbo, et in operibus malitiæ.
- y. Domina exaudi orationem meam.
  L' orazione Sancta Maria come sopra.

## Ad Completorium

Ave Maria, cujus gloria, et cultus, in terris ad extremum usque judicii diem continuo augmento crescet, gratia plena, etc.

- †. Convertat nos, Domina, tuis precibus placatus, Jesus Christus Filius tuus.
  - p). Et avertat iram suam a nobis.

. Domina in adjutorium, etc. Salve Virgo florens,

Mater illibata,

Regina clementiæ, Stellis coronata;

Supra omnes angelos, Pura immaculata.

Atque ad regis dexteram Stans veste deaurata.

Per te, Mater gratiæ, Dulcis spes reorum,

Fulgens stella maris, Portus naufragorum.

Patens cœli janua, Salus infirmorum.

Videamus regem

In aula Sanctorum. Amen.

- y. Oleum effusum, Maria, nomen tuum:
  - 8. Servi tui dilexerunt te nimis. 1. Ab incurso, et dæmonio nocturno. 13. Per nomen sanctum tuum li-
- bera nos Domina, dulcis Maria.
- †. Domina exaudi, etc.
  L'orazione Sancta Maria come sopra.

## Commendatio

Supplices offerimus, Tibi, Virgo pia,

Tibi, Virgo pia, Has horas canonicas,

Fac, nos ut in via

Ducas cursu prospero, Et in agonia,

Tu nobis assiste, O dulcis Maria. Amen.

Hæc est Virga, in qua nec nodus ori-

- ginalis, nec cortex actualis culpæ fuit.

  y. In Conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.
- n'. Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti.
- Filium peperisti.

  y. Et fac, te reginam Sanctissimam, et prægrandem.
- R. Amore calentissimo semper prosegnamur.

Deus, qui per immaculatam Virginis Conceptionem, dignum Filio tuo habitaculum presparasti, quessumus; ut qui ex morte ejusdem Filii tui pravisa, eam ab oomi labe preservasti, nos quoque mundos, ejus intercessione, ad te perreaire concedas: Per cundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, etc.

#### ALLA

## BEATISSIMA VERGINE

LA NOVENA DEL SANTO NATALE

Vaga aurora, ecco l'ora, Che il promesso a noi Messia Degna Madre a te s' invia. Gabriello lieto, e bello, Con soave melodia Ti saluta—Ave Maria.

Che fulgore, che splendore, Bella Madre in te ravviso! Sparge grazie il tuo bel viso; Già nel seno tuo sereno Fatto è un novo paradiso, Col raccorre il gran Messia, Gridi ognuno—Ave Maria. Verginella grata, e bella, Ecco l' ora s' avvicina; Gabriello a te s' inchina, Ti predice Imperatrice. In quest' ora matatina Tutto il mondo in allegria Ti saluta—Ave Maria.

Già l' Eterno, Iddio superno, In un giorno si sereno È disceso nel tuo seno, E Bambino il Re divino Nascerà tra paglia, e fieno. Ecco ognun lieto desia Salutarti—Ave Maria. O felice, che ta sei,
Alma, e cara agli occhi miel,
Sei del ciel vermiglia rosa
Di Dio madre, figlia, e sposa;
Nel tuo petto pargoletto
L' incarnato Iddio riposa:
Fa che in noi la brama sia
D' esclamat—Ave Maria.

Ecco ogni alma, in lieta calma In si bello, e chiaro giorno Di splendore tutto adorno, Va cantando le tue glorie; Ogni cor grida d'intorno, E con dolce melodia Ti saluta—Ave Maria.

Tutto il mondo, sitibondo, Mai non cessa di lodare Le tue glorie immense, e rare; Sei tesoro pieno d'oro. Sei di grazie fonte, mare, Sei del Cielo porta, e via. Gridi ognuno—Ave Maria.

Chiara stella vaga, bella, Colma sei d'ogni splendore, Del divino, e santo amore In te sposa graziosa Sta racchiuso il Redentore; Sicchè noi con mente pia T'invochiamo—Ave Maria.

O Maria Vergine pia , Chiara stella matutina, Tutto il mondo a te s'inchina, Donzelletta pargoletta, Sei del Ciel alma regina , Sicchè tutti in armonia Ti lodiamo—Are Maria.

Mirateci, o Maria, Con occhi di pietà Soccorreteci Regina Con la vostra carità.

4030

#### **OPPEREA**

Vergine bella,
Madre di Dio,
A voi, mia stella,
Viene il cor mio,
E con gran fede
Grazia vi chiede;
Che vi degnate
Ricever grate
Queste grandezze,
Che alle vaghezze
Del vostro onore
Disse il mio cuore.

Nostra avvocata, Santa, beata, Voi, che già pia Siete, o Maria, Dite al Signore: Che un peccatore Pur troppo ingrato, Di fede armato, Vi chiede un cuore. Che arda d' amore. E dopo questa Vita molesta, Del vostro figlio Bianco, e vermiglio Il dolce viso Mostrate bello . Nel paradiso.

-35×

Ba Minna a Gesu Bambino

200

Dormi, non piangere, Gesù diletto, Dormi, non piangere, Mio Redentor. Quegli occhi amabili,
Bel pargoletto,
Affretta a chiudere
Nel fosco orror.
Dormi, non piangere,
Mio Redentor.

2

Sai perchè pungono
La paglia, o il fieno?
Ah! perchè vegliano
Tue luci ancor.
Affretta a chiuderle,
Cho il sonno almeno
Sarà rimedio
D'ogni dolor.
Dormi, non piangere,
Mio Redentor.

.

L' idea terribile

De' guai futuri Non venga a scuoterti Dal tuo sopor. Del mal l'immagine, Che or ti figuri Del mal medesimo Fors' è peggior. Dormi non piangere, Mio Redentor. Ł

Tu il sonno, o Vergine, Chiama col canto, Il sonno a giungere Tardo finor:

Che l'accompagnano
Le avene intanto
Or qui d'un povero
Vecchio pastor,
Dormi non piangere,
Mio Redeator.

5.

Ah! che non giovano
Le dolci avene,
Nè i lieti cantici
Per te Signor.
È un sonno inutile,
Se il sonno viene;
Le luci dormono,
Ma veglia il cor.
Almon non piangere,
Mio Redestor.

Raria contempla if santissimo Bambino,

che borme

Fermarono i cieli La loro armonia, Cantando Maria La ninna a Gesù.

Con voce divina La Vergine bella, Più vaga che stella, Diceva così:

Mio Figlio, mio Dio,
Mio caro tesoro,
Tu dormi, ed io moro
Per tanta beltà:
Dormendo, mio bene,
Tua madre non miri;
Ma l'aura che spiri,
È foco per me.
Cogli occhi serrati

Voi pur mi ferite; Or quando li aprite, Per me che sarà?

Le guance di rose Mi rubano il core O Dio! che si more Quest' alma per te! Mi sforza a baciarti Un labbro sì rero: Perdonemi, caro, Non posso più, no.

Si tacque, ed al petto Stringendo il bambino, Al volto divino Un bacio donò.

Si desta il diletto; E tutto amoroso, Con occhio vezzoso La madre guardò.

Ah Dio! ch' alla madre
Quegli occhi, quel guardo
Fu strale, fu dardo
Che l' alma feri

E tu non languisci,
O dur'alma mia,
Vedendo Maria
Languir per Gesù?
Che aspetti? che pensi ?

Che aspetti? che pensi? Ogn'altra bellezza È fango, è bruttezza: Risolviti su.

Sì, sì, che trionfi
Amor nel mio seno,
Sì, sì venga meno
Per deppia beltà.
Se tardi v'amai.

Bellezze divine,

Ormai senza fine Per voi arderò.

Il Figlio, e la Madre, La Madre col Figlio, La rosa col giglio Quest'alma vorrà.

La pianta col frutto, Il frutto col fiore Saranno il mio amore, Nè altro amerò.

Non cerco diletti, Mercede non bramo; Mi basta, se t'amo, L'amarti è mercè.

Benchè fuor di luogo all' argomento, pure al destro di un tutto insieme alla Vergine beatissima, diamo luogo qui alla seguente canzonetta, anche perchè bellissima in volgare poesia.

Stava Maria dolente
Senza respiro, e voce,
Mentre pendeva in croce
Del mondo il Redentor.

E nel fatale istante
Crudo materno affetto,
Le trafiggeva il petto,
Le lacerava il cor.

Qual di quell'alma bella Fosse lo strazio indegno, Nò, che l'umano ingegno Immaginar non può.

Vedere un figlio . . . un Dio..., Che palpita, che more! Sì barbaro dolore Qual madre mai provò?

Alla funerea scena

Chi tiene il pianto a freno,
Ha un cor di tigre in seno,
O core in sen non ha.

Chi può mirar in tante
Pene una madre, un figlio,
E non bagnare il ciglio,
E non sentir pietà?

Per cancellare i falli
D'un popol empio, ingreto
Vide Gesù piagato
Languire, e spasimar.

Vide sull' atro Golgota
Il figlio suo diletto
Chinar la fronte al petto,
E l' anima esalar.

O dolce madre, o pura
Fonte di santo amore,
Parte del tno dolore
Fa che mi scenda al cor;
Fa, ch' ogni ardor profano
Sdeguosamente io sprezzi,

Che a sospirar m'avvezzi Sol di celeste ardor.

Le barbare serite,
Prezzo del mio delitto,
Del figlio tuo trafitto
Passino, o madre, in me.

A me dovuti sono
Gli strazj, ch' ei soffrio:
Deh! fa, che possa anch' io
Piangere almen con te.

Teco si strugga in lagrime Quest'anima gemente: E se non fu innocente, Terga il sno fallo almes.

Teco alla croce accanto
Star, cara madre, io voglio
Compagno nel cordoglio,
Che ti divora il sen.

Ah! tu, che delle vergini Regina in ciel ti assidi, Ah! tu propizia arridi Ai votì del mio cor.

Del buon Gesù spirante
Sul fero tronco esangne
La croce, il fiele, il sangue,
Fa, ch' io rammenti ognor.

Del Salvator rinnova In me lo scempio atroce, Il sangue, il fiel, la croce, Tutto provar mi fa. Ma nell' estremo giorno, Quando ei verrà sdegnato, Rendalo a me placato, Maria, la tua pietà. Gesù, che nulla nieghi

A chi tua madre implora, Del morire nell' ora Non mi negar mercè.

E quando sia disciolto Dal suo corporeo velo, Fa, che il mio spirito in cielo Voli a regnar con te.

Papa Innocenzo XI, per breve Commisae 1 seltembre 1681, concede giorni 100 di indulgenza a butti i fedeli cristiani per ogni volta, che in onore della B. V. Maria addolorata divotamente reciteranno la superiore seguenza, ossia l'inno STABAT etc., STAVA MARIA DOLENTE, composto già da S. Gregorio papa.



citare ancora nelle novene del Natale. e della Immacolata.

## OBARIONE L.

Signore Dio mio, in unione di quell'ennipotentissimo fiat, col quale cresste dal niente il cielo, la terra, e in terra.

Sequono alcune orazioni da potersi re-| tutte le cose visibili, io renuncio liberamente il mio libero arbitrio, acciò vi degniate creare in me, che sono miserabilissimo niente, il tutto dal vostro divino beneplacito. AMEN.

#### Colla faccia a terra si dica con grau devesione tre volte:

Fiat voluntas tua, sicut in calo, et

Signore Iddio, e Salvadore mio, in onore, ed unione di quell' umilissimo fiat, con cui la Beatissima Vergine prestando il suo assenso all' imbasciata dell' Arcangelo Gabriele, vi tirò ad incarnarvi nel suo purissimo seno, vi supplico, degnarvi ricerere per le vostre sacratissime mani il fiat, che oggi restituisco alla maestà vostra dell' arbitrio che mi donaste, acciò resti unito alla unione della vostra divinia volontà ogni mio volere, come già si congiunes alla umana carne la vostra divinià. AMEN.

Di nuovo colla faccia a terra, si replichi tre volte con generosa rassegnazione:

Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum. OBARIONE II

Signore Iddio, e Redentor mio, in onore, ed in unione dell' amorosissimo fiat, col quale nell' orto di Getsemani a costo del vostro sangue sacratissimo vi offeriste con replicata fiamma di amorosa, orazione in olocausto all'Eterno. Padre per la salute del mondo, vi supplico compiacervi, accendere nell'anima mia una scintilla almeno di quel fuoco celeste, acciò io per amor vostro consumi l'olocausto della mia volontà nelle vostre mani amorosissime, come voi per amor mio offeriste, e consumaste il vostro olocausto dall'utero della vostra beatissima madre, e poi completamente sull'altare della croce.

FINALMENTS LA TERIA VOLTA COLLA FACCIA A TERRA SIA BIPETUTO TRE VOLTE:

Non mea, sed tua, Domine, fiat voluntas.





#### UN FIORE ED UN TRIBUTO

# CONCEZIONE DI MARIA

OFFERTI AL FAUSTO AVVENIMENTO

DELLA PROMULGATAME DOGMATICA DEPINIZIONE

Benedetto sia colui, che vi preservò dal peccato originale, s monda vi produsse dal seno di vostra madre. — S. Bonaventura Salm. 139. Respiriamo a lei in ogni nostra azione, che ella ci aprirà le soglie dei trionfanti. — Lo ntesso Sal. 134.





MARIA DIMACCLATA principio di ogni forza, e vir. tu' nella chiesa di Dio.

## **CHORMEZES**

An festa della Immucolata concezione di Maria Vergine, in Roma li 8 dicembre 1854.

Un grande avvenimento, cui benedirano tutti i secoli avvenire, compivasi la mattina delli 8 dicembre 1854 nella basilica Vaticana. Il sommo Pontefice della chiesa cattollica di qualunque altra città, attendeva Pio IX definiva finalmente, come domma di fede, ciò che intorno all'immacolato conceptimento di Maria santissima era da secoli pia, e universale credenza, ciò che formava desiderio di cutta di unita di unita di unita di unita di unita di un omero straordinario di loro cure affidati. E l'alba di questo istraoieri accorsi da ogni parte, fu

veduta incamminarsi in grande moltitudine inverso il Vaticano, tutti per assistere alla solenne cerimonia, e per udire: che cosa dovea fermamente credere sulla immacolata concezione di quella gran madre di Dio, cui i padri della chiesa chiamano perenne prodigio, innocente, pura intemerata, tutta aggraziata e gloriosa; e il pio credente invoca colle preci della chiesa medesima, come piena di grazia, regina degli angeli e degli uomini, tesoriera dei doni celesti, speranza, e conforto di tutti a mezzo le tempeste, e le agitazioni della vita.

Alle otto, e mezzo tutti i cardinali, gli arcivescovi, e vescovi, vestiti in abiti pontificali stavano già raccolti, unitamente ai varj collegi dei prelati, nella cappella Sistina, Quelli, che vedevansi quivi adunati non erano soltanto, come nelle altre solennità, i porporati, ed i prelati, che hanne abitualmente residenza in Roma, ma erano cardinali, arcivescovi, e vescovi provenienti da ogni parte del mondo, dalle varie provincie d'Italia, dalle camera, gli uditori di rota, e il maeprovincie austriache, dalla Francia, stro del sacro ospizio. Dopo questi dal Belgio , dall' Inghilterra , dalle seguiva la croce, portata da uno udi-Spagne, e dal Portogallo; erano ar- tore di rota a mezzo sette prelati,

civescovi, e vescovi dell'Olanda, della Grecia, della Baviera, della Prussia e di altri paesi germanici; e molti giunti attraverso l'oceano dalla Cina. dall' America, e fin'anco dall'Oceania. tutti accorsi al centro dell' Unità cattolica, per udire la voce del successore di Pietro.

E quando il sommo Pontefice entrato nella cappella, ebbe indossati gli abiti pontificali, fu dato incominciamento alla processione, onde discendere per la scala regia nella basilica Vaticana. Precedevano tra' primi il predicatore apostolico, ed il confessore della famiglia pontificia, seguiti da procuratori generali degli ordini religiosi, dai bussolanti, dai cappellani comuni, dai cursori pontifici e dagli aiutanti di camera. Venivano poscia i chierici segreti, ed i cappellani segreti di onore, gli avvocati concistoriali, i camerieri di onore, ed i cantori pontifici. Indi gli abbreviatori del parco maggiore, i votanti di segnatura, i chierici di

che portavano i candelieri con ceri accesi; e dessa precedeva il suddiacono latino, e il diacono, e suddiacono greci, i penintezieri di S. Pietro, i vescovi, gli arcivescovi, ed i cardinali: e finalmente sotto baldacchino il sommo Pontefice, a cui andavano immediatamente innanzi l'eccellentissima magistratura romana, il vice-camerlengo di s. romana chiesa, i due cardinali diaconi assistenti, e il cardinale diacono, destinato a ministro nella messa solenne; venivano appresso il decano di rota, l'uditore di camera, il maggiordomo, il maestro di camera, il reggente di cancelleria, ed i procuratori apostolici.

Durante la processione furono cantate le litanie dei santi, le quali ebbero termine, quando il sommo Pontefice giunse entro la basilica. Dette dell'arcivescovo di rito greco, e delle preci prescritte, il santo padre l'arcivescovo di rito armeno, presenpassò all'adorazione del santissimo tossi ai piedi del trono, e rivolse in SACRAMENTO, indi sempre processionalmente all' altare papale, e dal tro- ste parole: no posto dalla parte dell' epistola ammise all' obbedienza i cardinali, gli tissimo padre, ardentemente desidera, arcivescovi, e vescovi, ed i penitenzieri. e con pieni voti domanda la chiesa Tutti gli arcivescovi presenti alla sa- cattolica, cioè che sia definito dal cra funzione, che non erano ancora vostro supremo, e infallibile giudizio

assistenti al soglio, furono dichiarati tali per volontà espressa del sommo Pontefice : intorno al cui trono però durante la sacra cerimonia si collocarono i dodici arcivescovi seniori. Intonata, e detta terza, il santo padre indossò gli abiti per la messa pontificale, avendo per vescovo assistente l'emo e rmo sig. cardinale Mattei sotto-decano del sacro collegio, come diacono ministrante nella messa l'emo e rmo signor cardinale Antonelli, e come suddiacono monsig. Serafini uditore di rota. Cantato il vangelo in latino, e di

poi in greco, sua eminenza rma il sig, card. Macchi, come decano del sacro collegio, unitamente ai decani degli arcivescovi, e dei vescovi presenti alla grande cerimonia, non che lingna latina al sommo Pontefice que-

« Ciò che da lungo tempo, o bea-

l'immacolato concepimento della san- dai cantori della cappella pontificia; tissima Vergine MARIA, madre di Dio, onde accrescerne la lode, la gloria e la venerazione: noi a nome del sacro collegio dei cardinali , dei vescovi , dell' orbe cattolico, e di tutti i fedeli, umilmente e sommamente chiediamo, che in questa solennità della concezione della BEATISSIMA VERGINE, siano compiuti i voti comuni.

« Per cui a mezzo l' augusta azione dell' incruento sacrifizio, in questo tempio sacro al principe degli apostoli, e in così solenne adunanza dell'amplissimo senato di vescovi, e di popolo, degnatevi, o beatissimo padre, di alzare la vostra voce apostolica, e pronunciare il dommatico decreto della immacolata concezione di MARIA, pel quale saravvi gaudio in cielo, e sommamente esulterà il mondo. "

A queste parole rispose il Pontefice: che volentieri accoglieva la preghiera del sacro collegio, dell'episcopato, e dei fedeli, e che per esaudirla era necessario invocare l'aiuto dello Spirito Santo. Onde fu intonato il Veni Creator. E questo inno improvvisamente udissi cantare non solo nale.

ma da tutto il popolo accorso in tanta moltitudine. Ognuno animato dalla fede la più ardente, e dell'amore inverso la donna, cui tutte le gentichiamano beata, invocava da Dio lume al sommo Pontefice, vicino a pronunciare dalla cattedra di Pietro una sentenza; a cui riverenti tutti i fedeli cattolici, per quanto distanti per luoghi, e diversi per leggi, per lingua, e per costumi avrebbero immediatamente chinata la fronte.

Dopo il canto dell' inno, sua santità a mezzo un profondo silenzio lesse ad alta voce il decreto, e con tale commozione, che spesso ne dovette per istanti tenere sospesa la lettura; e col Pontefice era commosso chiunque assisteva a quel grande atto. Nel decreto il sommo Pontefice ha solennemente definito.

Essere domma di fede, che la beatissima Vergine Maria nel primo istante delia sua concezione, per singolare privilegio, e grazia di Dio, en virtù dei meriti di Gesù Cristo, salvatore dell' uman genere, fu preservata immune da ogni macchia della colpa origi-

matica, per la quale si erano fatte de avvenimento. Tutte le campane tante preci alla sede apostolica, fu delle torri di Roma cominciarono a interrogato tutto l'episcopato catto- suonare a festa, ed i cittadini ad orlico; la solenne definizione, che tanti nare a segno di vera esultanza le vescovi accorsi in Roma per udirla, finestre, e le loggie delle case con apieni di gioia annuncieranno ai loro razzi, e damaschi. fedeli , nel far ritorno alle proprie diocesi.

gnnr cardinale decano ritornò ai pie- l'ecomo corpo diplomatico, l'uffidi del trono, ringraziando il santo cialità dell'armata francese di occupadre, di avere colla sua apostolica pazione; in luogo apposito il segreautorità definito il dogma della im- tario, ed i consultori speciali della macolata concezione, e pregandolo, congregazione straordinaria dell'ima volersi degnare di rendere pubblica colata concezione, e in fine tale molla bolla intorno a questa dommatica titudine, che una maggiore da molti definizione. Indi presentaronsi anche lustri non su vista mai nel più vasto i pronotari apostolici; e il promotore tempio del mondo; fu cantato l'inno della fede monsignor Frattini, come ambrosiano in rendimento di grazie, avvocato concistoriale, fece istanza, alternato con universale commozione che fosse redatto l'istromento di que- dal Pontefice unitamente ai cardinali. sto solenne atto. Sua santità diede agli arcivescovi, e vescovi, e dal pola sua annuenza, e il decano dei protonotari apostolici disse: che si sarebbe rogato.

Intanto il cannone del forte s. Angelo annunciò a tutta la città la pro-

Ecco la solenne definizione dom- giungere anche ai lontani un sì gran-

Terminata la messa pontificale, alla quale in distinte tribune assistettero Letto il decreto sua emza il si- S. A. R. la principessa di Sassonia, polo.

Il santo padre poi în sedia gestatoria portossi processionalmente alle cappella di Sisto IV, detta comunemente del coro del rmo capimulgazione del decreto, e co' suoi tolo Vaticano, e vi fece la solenne ripetuti colpi parea, che volesse far incoronazione con corona d'oro, tempestata di pietre preziose dell' imma- della concezione un'accademia, dove gine della Vergine, rappresentante la concezione . Indi passato alla cappella della Pietà per deporre gli abiti pontificali, e là accolte parole di ringraziamento dal rmo p. Generale dell' ordine de' Minori osservanti, e dei Riformati, per avere definito intorno alla concezione della Vergine ciò, che i padri Francescani hanno sempre insegnato, fece ritorno ne' suoi appartamenti.

Alla sera di sì gloriosa solennità Roma presentò un grande spettacolo nella brillantissima illuminazione di ogni casa, dal palagio del ricco, al tugurio del poveretto. Per cura dell'ecemo municipio romano fu illuminata la cupola Vaticana, i palazzi del Campidoglio; ove due orchestre suonarono fino ad ora tarda applauditi pezzi di musica di valenti maestri, e nella sala dei conservatori per cura del municipio istesso fuvvi ad onore Rous-Tipografia della reverenda camera opostolica.

l'eccmo e rmo sig. cardinale Viseman lesse nn eloquentissimo discorso, alla presenza di un numeroso concorso di cardinali, di vescovi, di pretati, e di altri distinti personaggi.

Roma in questo giorno sì solenne ha date non dubbie prove di grande esultanza, quindi quanta sia la sua divozione inverso la Santissima Vergine : ed i vescovi nel fare ritorno alle loro sedi, e nello annunciare ai loro fedeli ciò, che hanno udito dall'oracolo del Vaticano, potranno far conoscere ancora, quanto si onori nella capitale del mondo cattolico, la Vergine; potranno dire, se Roma fu emula di Eseso. E la storia della chiesa segnerà il giorno 8 dicembre 1854. come fra i più memorandi, perchè dalla cattedra della verità un nuovo trionfo riceveva la gran Madre del Salvatore del mondo.

#### AL DEVOTO LETTORE

propio del servo di Dio p. Filippo Scensa della compagnia di Gerà, vi cimenni alcune pre- elogianti magnificamente la divina madre ghiere a Maria immacolata in prosa, ed in verso, a maniera di coronella, piene si stanja, credo io, un parto della mente di altissimi concetti, ma sconce in iscrittura, di un' nom santo, es tenerissimo della Perordine, es lingua. Jo divisai testo di presen- gine; dalla quale, per una imagine di lei tarne i devoti di Maria, col metterle a stam- si immacolata, oggi per me meschino in par, raffazjonandole perd, siccome era biso- grande onore a Errmini, quadagnò in quo, salva la sostanza. Il recai in opera, es eventicinque anni nelle missioni per la Sipur tacquero esse così raffarjonate nel mio cilia grazie, e prodigi di molta lieva. Egli forjiero, aspettando quinci una favorevole spied in Cermini stesso, mirando la detta incidença, a pubblicarle. Or mi si presenta, imagine, il 1950, potente in parole, ed in eceole stampate; te', lettor mio, a gloria della opere virtuose, e supernaturali. Madonna tua, e mia madre. Debbonti,

Frugando io, & molti anni, i manoscritti | queste preghiere, o coronella, wenises a grado, si perchè mobili assai in pensiero, ed immacolata, come ancora, perché in so-

#### PREGHIERE O CORONELLA

Colui, che annunzierà di voi cose illustri e gloriose non mai si allontana dalla strada della verità.—S. Besilio di Seleucie.

Se tutte le noztre membra si cambiassero in lingua non mai sarebbono sufficienti a lodaria.—S. Agostino.

fortunatissima, perchè sfolgoreggiate destinata pria di tutti gli angioli, e i agli occhi del cielo, e della terra santi. Deh! fate per mercè vostra, la primogenita della Santissima Tri- che ognun di noi non mai declini dal

Mi congratulo con voi, o Vergine nità, per essere stata ab eterno pre-

2.

Vi adoro, Vergine gloriosissima, perchè foste ab eterno eletta dal Padre onnipotente per sua figlia, dal generato Verbo per sua madre, e dallo Spirito Santo per sua sposa . Vi prego di ascriverci tutti nel felice ruolo de vostri servi diletti.

3.

Mi rallegro, Vergine santissima, per lo essere stata voi redenta dal figlio vostro col singolare favore di una redenzione preservativa. Impetrateci sì benigna, che fossimo tutti messi a godere il frutto della divina redenzione.

4.

siccome madre di Dio predestinata, e miseri un grande guadagno ; e di

progenitore Adamo vostro servo, ed in lui non peccaste (\*). Vi supplico, a francarmi da ogni peccato, e da ogni rea occasione di sdrucciolar nel medesimo, per serbarmi io sempre, per lo vostro tramezzo, a Dio, ed a voi fedele, e caro,

5.

Vi ammiro, Vergine purissima, che foste da quel primo instante fornita abbondevolmente della originale giustizia, e confermata nella superna grazia. Su adoperatevi, a fermar noi nella amicizia con Dio, non facendoci mai perdere la di lui santa grazia.

6.

Gioisco, Vergine dolcissima, perchè foste, dal momento primo di vostra intemerata concezione, arricchita, in Io tengo per fermo, o Vergine dovizia immensurabile, di moltiplici bellissima, che voi, per li meriti del doni, e virtù sopra ogni angelica gefiglio vostro Gesù, non foste nel pri- rarchia, e sopra tutti i santi. Vi demo instante di vostra animazione in gniate impertanto, di comunicarci una nulla maculata dalla originale sozzu- qualunque breve misura de' vostri ecra; come io tengo ancora, che voi, celsi privilegi, che tornerebbe a noi sopraffine virtù.

7.

Mi consuolo, Vergine prudentissima, che vostra mente andò, nel vostro primiero concepimento, colma di celeste profondissima sapienza. Scortate voi di lume le nostre menti, a poter noi ben conoscere Iddio sommo bene, per amarlo con tutti gl'impeti del cuore.

8.

Riconosco, Vergine serenissima, che sin dal primo vostro instante voi anche per vostro studio, e corrispondenza vi levaste altissima in san- sima, perchè appena apparsa in seno tità, maggiore di ogni altra santità di alla privilegiata per voi madre santutte ragionevoli creature, che furono, e che saranno. Santificate le anime nostre, affinchè sieno di voi, o gran madre, figlie non indegne.

9.

Vi glorifico, Vergine beatissima, perchè, appena intemeratamente concepita, foste col più intimo vincolo a Dio, ed alla sua divina volontà congiunta. Mondate il nostro cuore tissima, perchè l'anima vostra sortà

spingerci alla imitazione delle vostre da ogni scoria di iniquo affetto, per divenire noi in tutte conformi al beneplacito di vino.

10.

Stupisco, Vergine castissima, al rimirarvi la prima infra le figliuole degli uomini, votante un giuro irrevocabile di verginità. Deh! compartiteci ajuto, a poter noi imitare la vostra più che angelica purezza, e star sempre avanti agli occhi vostri intemerati, meglio che il giglio, e la neve, candidi, e puri.

11.

Mi compiaccio, Vergine amabilist' Anna, foste da Dio per gli angioli promulgata la regina dei cieli, e della terra, e la dolce avvocata di noi miseri figli di Eva, Ragguardate i vostri poveri sudditi, e clienti con occhio di pietà, e confortateli sì in vita, che in morte col vostro patrocinio.

12.

Vi esalto, e lodo, Vergine poten.

28 nel primo vostro instante quella visione di Dio, che può essere compartita in questo mondo a creatura privilegiata, quale voi foste mirabilmente. Noi ci portiamo in cuor fidanza, di mettere per mercè vostra indulgentissima da questo esiglie, a goder di Dio, e della vostra amata presenza in paradiso; per ivi cantar sempre grati, e contenti le vostre misericordie.

#### POESIA

IN SU I CONCETTI SOPRA ESPRESSI

Primogenita di Dio Tra quant' avvi creature; Sulle angeliche nature Foste ancor predestinata, O concetta immacolata. Ab eterno foste eletta Dell' Eccelso madre, e sposa; Più degli angioli amorosa; Infra i santi la più amata, O concetta immacolata.

Dio di voi redenzione Fe' più larga, e speciale; Che dal tosco originale Ei vi volle preservata, O concetta immacolata.

Danque voi di colpa immune. Tutta pura, e tutta bella, Più del sole, e d'ogni stella Compariste aggraziata, O concetta immacolata.

Vi fe' il nume per sua grazia, Come egli è per sua natura, Impeccabile sicura . Non mai quinci deturpata, O concetta immacolata.

Per gran meriti eminente Vi levaste tale, e tanta D'ogni santo assai più santa, Sovra gli angioli esaltata, O concetta immacolata.

Prevenuta di ragione,

Tal si apprese in voi sapienza, Che del cielo la scienza Voi sapeste ancor non nata, O concetta immacolata. D' ogni eletta santitade Foste piena in tal misura, Che non v'ebbe creatura A voi pari sì colmata,

O concetta immacolata.

All' elerno, e santo amore-Giunta andaste in volontà, E col Dio di carità Sempre foste conformata, O concetta immacolata. Non fu no virginitade, Quanto fu la vostra intera, Che la prima alzò bandiera. Di bel voto inaurata, O concetta immacolata.

Bambinella in seno ad Anna, Sotto ai rai del divio lume. Voi mirar poteste il Nume, Quasi quasi alma beata, O concetta immacolata, Ah! voi siete asilo, e madre, O Maria, dei peccatori;

Dunque piacciavi i clamori

Nostri accogliere avvocata, O concetta immacolata.

Maria dal deleto al peccato originale, di ohe ascoitiamo santo Alfonso de' Liguori . « Vi sono molti dottori, che anzi difendono, che Maria sia stata esente dal contrarre anche il debito del peccato, come sono il cardinal Gaiatino, il cardinal Cusano, de Ponte, Salazar, Il Caterino, il Novarino, Viva, De Lugo, Epidio, Richelio, ed aitri . . mentre avendola Dio moito distinta neila grazia dal comune degli uomini , dee piamente credersi, che nella volontà di Adamo non abbia inclusa quella di Maria. Questa opinione è solamente probabile, ed a questa io aderisco, come più gloriosa per la signora mia, n (Glor, di M. p. 11, disc. 1.) Ed io soggiungo or cosl. Se egli è ormai dogmatica credenza, come fu definito da Pio IX, annuendo tutti I vescovi del mondo, immaculato il primo concepimento di nostra donna, se essa non dovea per mercè di-Cristo scrucciolare indi nel peccato originale, benchò germe di Adamo; a che Iddio includerla nella adamitica volontà, che era come un lasciarla a poter delinquere in esso primo progenitore ? Quindi non sareb-

(\*) Si allude alla preservazione ancora di una certa contradizione, o per lo meno di non molto senno : che non è ne anco a sognare della divina mente? Dio intanto volca preservaria dal più, e non volle poi preservaria dal meno? Oltrediche questa rappresentanza riuacita a peccato, non cessasi da disdoro, al perchè il rappresentato è soggetto, o Maria era pella divina idea reina, stantechè ab eterno divina madre ; come ancora , perchè dovrebbest confessare. Maria aver prima, sibbene la rapareaentanza, peccato in Adamo; dal che apcora dee esser franca la madre eccelientissima ineffabile del Signore; e trattandosi di qualsivoglia ombra di peccato, non deesi, giusta la frase di Agostino, muover di lei niuna questione. Ahi! da questa stesso storpio di Maria rappresentata dee rifnggire il concetto di ogni mente, di lei tenera amante. E come poi Maria inclusa nel volere rappresentativo di Adamo, se ella fu pria di Adamo, e di ogni aitra creatura nella predestina zione a genitrice di Dio, a santissima, a beata? Altronde se a comprovare il primo instante di Maria, acevro da colpa, assegnasi una eccezione in. pro di lei , siccome madre divina, perchè poi be riuscita questa rappresentanza un atto di Indugiare, e contenersi a tanta eccezione del

debito prossimo di Maria a tal peccato, cioè dal non essere stata ella rappresentata dal primo padre; il qual balzano die indi per lo traverso, e perdette sè e tutti noi? Che forse quest' altra eccezione costava a Dio un gran fatto tralie tante altre, che egli operò per questa sua privilegiatissima incomparabile croatura ? Quindi io credo non che probabile, ma moraimento certo il sentire oggimai Maria si dilibera dal debito prossimo ancora del primo peccato . Perciò Maria per sua totale esenzione in ogni instante dalla colpa in rappresentanza, ed in fatto, non riportò no pena di morte; e is sua non fu morte, ma uno spriggionamento, e volo della sua bell' anima per sospiro infocatissimo di amore; nè soggiacque a fomite d' ira,

o di concephecaza per giun modo; rimasta quindi enita giustizia originale, maglio che Admo, perche cotesta nasi giustizia piensiama, di dirita madre, di corredostrice con Cristo, e di dirita madre, di corredostrice con Cristo, e di averazate enita. Perció i la tisuno intoppo agii atti concitati, pieni, ed infocatissimi di isantita, o di amorasa estatai contiatu, e recesorte in Dio; silosa delle fommenili immondezzo, che stringono, e crucian lo corrotte figile di Evra; e non mai niona informità i O mia penar, o mia niingua, proficadi silorare cotali vanti sile contissa universia signora, o madre; che a lei sola fu detto dal Verho fin da secoli terriri : « chi come tutta sei bella, e macchia in te non si approcole, »



#### LETTERE APOSTOLICHE

O BOLLA

DRLLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

#### PIO PAPA IX.

INTORNO ALLA DOGMATICA DEFINIZIONE

## IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria vergine madre di Dio

In originale latino, ed in traduzione volgare

#### PIVS EPISCOPVS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAR REI MEMORIAM

Instiabilis Deus, cuius vias missricordia, et peritas, cuius voluntas omnipotentia, st cuius sapientia attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter, cum ab omni aeternitats praeviderit luctuosissimam totius humani generis ruinam ex Adami transgressions derivandam, atque in misterio a saeculis abscendito primum suae bonitatis opus decreverit per Verbi incarnationsm Sacramento occultiors complere, ut contra misericors suum propositum homo diabolica iniquitatis versutia actus in culpam non periret. st quod in primo Adamo casurum erat, in secundo felicius erigeretur, ab initio et ante saecula Uniosnito Filio suo matrem, ex qua caro factus in beata temporum plenitudine nasceretur, elegit atque ordinavit, tantoque prae creaturis universis est prosequetus amore, ut in illa una sibi propensissima voluntate complacuerit. Quapropter illam e tento la emò, che sopra ogni altro essere

#### PIO VESCOVO

SERVO DE SERVI DI DIO A PARPETUA MEMORIA

L' Ineffabile Dio, le cui vie sone misericordia, o verità, il cui volore è conipotenza, o la cui sanienza atticoo da no estremo all' altre con nossanza, e lo cose tutte dispone soavemente, aveodo fin dall'eternità preveduto la rovina luttuosissima di tutto l'uman genere per la trasgressione d' Adamo, ed avendo nel mistero ascoso dal secoli decretato di compiere coo più occulto sagrameoto la prima opera della sua bontà per l'iocarnazione del Verbo; affinchè ad onta del misericordioso suo proposito l'uomo tratto alla colpa per inganno di pequizia diabolica non perisse, o la caduta del primo Adamo nel socoodo niù felicemente si riparasse; fioo dal principio, ed innanzi de secoli elesse, o preparò al suo Figlio Unigeoito, uos madre, dalla quale iocarnato nascesse nella boata nienezza de' tempi:

longs ante omnes angelicos spiritus, cunctosque sanctos coelestium omnium charismatum copia de thesauro divinitatis deprompta, ita mirifies cumulavit, ut ipsa ab omni prorsus peccati labs samper libera , ac tota pulcra, et parfecta sam innocentiae et sanctitatis plenitudinem prae se ferret, qua maior sub Deo nullatenus intelligitur et quam praeter Deum nemo assequi cogitando potest. Et quidem decebat omnino, ut perfectissimas sanctitatis splendoribus semper ornata fulgeret, ac vel ipsa originalis culpae labe plane immunis amplissimum de antiquo serpente triumphum referret tam venerabilis mater, cui Deus Pater unicum filium suum, quem de corde suo aequalem sibi genitum tamquam ssipsum diligit, ita dare disposuit , ut naturaliter esset unus idamque communia Dei Patris, et Virginia filius, st quam ipss filius substantialiter facere sibi matrem elegit, et de qua Spiritus Sanctus voluit, et operatus est, ut conciperetur, et nasceretur ille, de quo ipes procedit.

Quam originalem augustae Virginis innocentiam cum admirabili eiusdem sanctitate, praecelsaque Dei matris dignitate omnino cohaerentem catholica ecclesia, quae a Sancto semper edocta Spiritu columna est ac firmamentum veritatis. tamquam doctrinam possidens divinitus acceptam, et caslestis revelations deposito comprehensam multiplici continenter ratione, splendidisque factis magis in dies explicare, proponere, ac forere nonquam destitit. Hane enim doctrinam ab antiquissimis temporibus vigentem, ac fidelium animis penitus insitam, et sacrorum antistitum curis studiisque per catholicum orbem mirifice propagatam, ipsa ecclesia luculentissime significavit. cum siusdem Virginis Conceptionsm publico fidelium cultui ac venerationi proponere non dubitavit . Quo illustri quidem facto ipsius Virginis Conceptionem valuti singularem, miram Pel qual fatto veramente illustre dimostrò la

creato, d'essa sola con profondissimo affetto ai compiacque. Laonde al mirabilmente la arricchisopra tutti gli spiriti angelioi, e tutti i santi di tale una abbondanza di celesti grazie, tratte dal tesoro della divinità, ch'essa acmpre immune da ogni neo di colpa, e tutta bella e perfetta. ebbe una nienezza d'innocenza e di santità, che maggiore dopo Dio non può comprendersi , e che niuno, all'infuori di Dio, può col pensiero raggiungere. Ed invero del tutto conveniva, che degli splendori della più perfetta santità mai sempre rifulgesse, e che scevra ben anco dalla macchia di colpa originale appieno trionfasse dell'antico serpente cotanto veneranda madre, cui Dio Padre nel consiglio di dare l'unico figlio suo, che generato del suo cuore, a se stesso eguale, ama come se medesimo, dispose per modo, che egli ad un tempo fosse per natura unico e comune figlio di Dio Padre, e della Vergine, la quale lo stesso figlio prescelse costituirsi sostanzialmente per madre, e dalla qualo lo Spirito Santo volle, ed operò, che si concepisse, e pascesse quel desso, da cui egli procede.

Ouindi la chiesa cattolica, che sempre ammaestrata dallo Spirito Santo è colonna e fondamento di verità, possedendo qual dottrina divinamente ricevuta, e compresa nel deposito della celeste rivelszione siffatta originale innocenza della Vergine augusta, intimamente congiunta con l'ammirabile di lei santità, e colla eccelsissima dignità di madre di Dio, non cessò mai in ogni modo e con luminosi fatti di solegarla ogni giorno più, di proporla, e di favorirla. E questa dottrina da più remoti tempi esistento, profondamente scolnita pell'animo dei fedeli, e mirabilmente diffusa nell'orbe cattolico mercè lo zelo, e le cure de' vescovi, dalla chiesa stessa si fece amplamento manifesta, allorche non esitò di esporre al culto pubblico, ed alla venerazione de' fedeli la conceziono di Maria .

meretam, at omnino sanctam colendam exhibuit : cum ecclesia nonnisi de sanctia dies festos concelsbret. Atque iceirco vel ipsissima verba, quibus divinas scripturas da increata sapientia loquuntur , eiusqua sempiternas origines repraesentant, consuspit tum in ecclesiasticis officiis. tum in sacrosanta liturgia adhibere, et ad illius Virqinis primordia transferre, quas uno codemque decreto cum divinaz savientiae incarnatione fuerant praestituta.

Quameis autem hace omnia penes fidales ubiqua prope recepta ostendant, quo studio siusmodi de Immaeulata Virginis Conceptione doctrinam ipsa quoque romana ecclesia omnium ecclesiarum mater, et magistra fuerit prosequata, tamen illustria huius ecelesiae facta digna plana sunt, quae nominatim recenseanter, cum tanta sil eiusdem ecclesiae dignitas, atque auctoritas, quanta illi omnino debetur, quae est catholicae veritatie, et unitatis centrum in qua solum inviolabiliter fuit custodita religio, et ex qua traducom fidei reliquae omnes ecelesias mutwentur oportet. Itaque eadem romana scelesia nihil potius habuit, quam eloquentissimis quibusque modis Immaculatam Firginis Conceptionem, eiusque cultum, et doctrinam asserers, tueri, promonere, et vindicare. Ouod apertissime planissimeque testantur, et declarant toto insignia sans acta romanorum pontificum decessorum nostrorum, quibus in persona apostolorum principis ab ipso Christo Domino divinitus fuit commissa suprema cura atque potestas pascendi agnos, et oves, confirmandi fratres, et universam regendi, et gubernandi ecdesiam.

Enimyero predscessores nostri vehementer gloriati sunt apostolica sua auctoritate festum Concaptionis in romana ceclesia instituere, ac pro- nella chiesa romana la festa della Concezione . prio officio, propriaque missa, quibus praerogativa di arricchirla, ed ornarla con proprio uffizio, o

et a reliquerum hominum primordiis longissime chiesa doversi venerare la Concezione stessa como aingolare, maravigliosa, o lontanissima dai primordi del rimanente degli uomini, e totalmente santa, dappolchò essa non celebra festeggiando, che cose sante . E perciò negli offici , e neila sacrosanta liturgia fu sempre usa non meno di adoperare le atessissime parolo, con cui le divine acritture parlano della sapienza increata, e ne rappresentano le origini eterne, che di applicarle a primordi della Vergine, i quali erano stati prestabiliti per uno stesso decreto coll'incarnazione della divina sapienza.

Sehbene poi sillatte cose quasi ovunquo accolto da fedeli dimostrino quanto mai anche ia chiesa romana, madre, e maeatra di tutte, secondasse ia dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine, purtuttavia i fatti insigni di questa chiesa meritano di essere nominatamente ricordati: imperocchè è tanta la dignità, o l'antorità della chiesa medesima, quanta se ne deve a quella che è centro della verità, ed unità care tolica, ed in cui soltanto fu inviolabilmente custodita la religione, o dalla quale è d'uopo che a tutto le altre chieso derivi la tradizione della fede. Adunque la chiesa romana piente ebbe mai più a cuore quanto il tutelare, promuovere, e difendere coi modi i più eloquenti l'Immacolata Concezione della Vergine, il suo culto, o la sua dottrina, Di che fanno piesa , ed ampia fede i tanti atti insigni de' romani pontefici predecessori nostri, a' quali nella persona del principe degli apostoli fu dallo stesso Criste Signore commessa la suprema cura, e il potere di paacere gli agnelii, e le pecore, di confermare i fratelli, e di reggere, e governare la chiesa universale,

Infatti i nostri predecessori obbero a somma gioria d'istituire colla loro apostolica autorità immunitatis ab hereditaria labe manifestissime as- con messa propria, ove manifestissimamente si

serebatur, augere, honestare, et cultum iam institutum omni ope promovere, amplificare, sive erogatis indulgentiis, sive facultate tributa civitatibus, provinciis, regnisque, et Deiparam sub titulo Immaculatae Conceptionis patronam sibi deligerent, sive comprobatis sodalitatibus, congregationibus, religiosisque familiis ad Immaculatae Conceptionis honorem institutis, sire laudibus eorum pietati delatis , qui monasteria , zenodochia, altaria, templa sub Immaculati Conceptus titulo erexerint, aut sacramenti religione interposita Immaculatam Deiparae Conceptionem strenue propugnare spoponderint. Insuper summopere lactati sunt decernere Conceptionis festum ab omni ecclesia esen habendum eodem censu ac numero quo festum Nativitatis, idemque Conceptionis festum cum octava ab universa ecclesia celebrandum, et ab omnibus inter ea, quae praecepta sunt, sancte colendum, as pontificiam cappellam in patriarchali nostra Liberiana basilica die Virginis Conceptioni sacro quotannis esse peragendam. Alque exoptantes in fidelium animis quotidie magis favore hanc de Immaculata Deiparas Conceptione doctrinam, corumque pietatem excitare ad ipsam Virginem sine labe originali conceptam colendam, et venerandam, gavisi sunt quam libeutiesime facultatem tribuere, ut in Lauretanis litaniis , et in ipea missas praefatione Immaculatus eiusdem Virginis proclamaretur Conceptus, atque adeo lex eredendi ipsa supplicandi lege statueretur. Nos porro tantorum praedecessorum vestigiis inhaerentes non solum quae ab ipsis pientissime sapientissimeque fuerant constituta probavimus, et recepimus, verum stiam memores institutionis Sixti IV proprium de Immaculata Conceptione officium auctoritate nostra munivimus, illiusque usum universae seclesiae lastissimo prorsus animo concessimus.

Quoniam vero quae ad cultum pertinent, intimo plane vinculo cum siusdem obiecto sonserta atrettissimo vincolo legate coll' obbietto del mesunt, neque rata, et fixa manere possunt, si it- desimo, nè può essere che quelle rimangano

asseriva la prerogativa della immunità dalla macchia di origine, di promuovere, e di estendere la ogni guisa Il culto già stabilito sia col dispensare indulgenze, sia col permettere alle città , alle provincie, a' regni di scegliersi a protettrice la Vergine sotto il titolo dell'Immacolata Cencezione, sia coll'approvare confraternite, congregazioni, ordini religiosi fondati ad ocore della Immacolata Concezione, aia cell'encomiare la pietà di coloro, che eressero monasteri, spedali, aitari, chiese sotto questo titolo, o con giuramente promisero di difendere virilmente l' Immacolata Concezione della madre di Dio. Inoltre si piacquere decretare, che la festa della Concezione dovesse tenersi da tutta la chiesa nello stesso novere, e nella dignità stessa, che la festa della Natività: di più, che dalla chiesa universale dovesse celebrarsi tal festa coll'ottava , e da tutti venerarsi come di precetto, e in ogni anno nella medesima solennità doverse tenersi cappella papale nella patriarcale nostra basilica Liberiana, E desiderosi di promuovere semore niù nell'animo de fedeli questa dettrina della Immacolata Concezione, ed eccitare la loro pietà a venerare la stessa Vergine concepita senza peccato originale assal volentieri concedettero, che nelle litanie, e nei prefazio della messa si proclamasse l'Immacolato Concepimento della Vergine, e perciò la legge del credere venisse atabilita per la legge stessa del pregare. Noi quindi sulle orme de' nostri predecessori non solamente approvammo, e ricevemmo quanto fu da essi con tanta sapienza, e religione atabilito; ma ancora ricordevoli della istituzione di Siato IV autorizzammo l'officio proprio dell'Immacolata Concezione, e l'accordammo del miglior grado alla chiesa universale.

E poichè le cose spettanti al culto sono di

lud anceps sit, et in ambiquo versetur, iccirco decessores nostri romani postificas omni cura Conceptionis cultum amplificantes, illius stiam obiectum ae doctrinam declarare, et inculeare impensissime studuerunt. Etenim clare aperteque docuere, festum agi de Virginis Conceptione, atque uti falsam , et ab ecclesiae ments alienissimam proscripserunt illorum opinionem, qui non Conceptionem ipsam, sed sanctificationem ab coelesia coli arbitrarentur, et affirmarent . Negus mitius eum iis agendum esse existimarunt, qui ad labefactandam de Immaculata Virginia Conceptione doctrinam excogitato inter primum atque alterum Conceptionis instans, st momentum discrimine, assersbant, celebrari quidem Conceptionem, sed non pro primo instanti alque momento. Insi namque praedecessores nostri suarum partium esse duxerunt, st beatissimas Virginis Conceptionis festum, et Conceptionem pro primo instanti tamauam verum cultus obiectum omni studio tueri ge propugnare. Hine decretoria plant verba, quibus Alexander VII decissor noster sinceram ecclesiae mentem declaravit inquiens: « Sane vatus aut christifidelium erga eius beatissimam matrem Virginem Mariam pietas sentientium, eius animam in primo instanti ereationia, atque infusionis in corpus fuisse speciali Dei gratia, et privilegio, intuits maritorum Jesu Christi eius filii humani generis redemptoria, a macula psecati originalis prasservatam immunem, atque in hoc sensu eius Conesptionis festivitatem solemni ritu colentium, et celebrantium ("). x

Atque illud in primis solemne quoque fuit iisdem decessoribus nostris doctrinam de Imma-

salde, ove questo sia dubbio, ed incerto; perciò i romani pontefici nostri predecessori estendendo con ogni studio il culto della Concezione fecero di tutto per dichiararne ed inculcarne l'oggetto. e la dottrina, Imperocchè palesemente, e chiaramente insegnarono celebrarsi con festa la Concezione della Vergine, e condannarono come falsa, ed alienissima dalla mente della chiesa l'opinione di quelli, che riputassero, ed affermassero venerarsi dalla chiesa pon la Concezione etessa. ma la santificazione. Nè più blandamente atimarono doversi adoperare con quelli, che intesi a rovesciare la dottrina dell' Immacolata Concezione della Vergine, immaginata una differenza fra Il primo, ed il secondo istante, e momento della Concezione, asserivano, doversi senza dubbio celebrare la Concezione, ma non pel primo istante, e momento. Allora fu, che i nostri predecessori al credettero in forza del loro ministero obbligati non meno a sostenere la festa della Concezione, che a difendere la Concezione pel primo istante come vero oggetto del culto. Quindi le parole affatto decisive, colle quali Aleasandro VII predecessore nostro dichiarò la genuina mente della chiesa dicendo : « È certamente antica verso la madre nostra Maria Vergine la divozione de fedeli , che sono convinti essere stata la sua anima nel primo istante della creazione, ed infusione nel corpo preservata immune dalla macchia del peccato originale per apecial grazia, e privilegio di Dio in riguardo de meriti di Gesù Cristo suo figlio, redentore dell'uman genere, e che in questo senso venerano, e celebrano con solenne rito la festa della Concezione (\*). 3

Ed è però , che i nostri antecessori innanzi tutto si studiarono di mantenere con ogni sforzo

<sup>(\*)</sup> Alexander VII. Const. Sollicitudo omnina ecelesiarum ratt. decembris 1681.

<sup>(\*)</sup> Alessandro VII. Const. Sollicitodo omnium ecclesiarum 8 decembre 1661.

culata Dei matris Conceptione sartam tectamque omni cura, studio, et contentione tueri, Etcnim non solum nullatenus passi sunt, ipsam doetrinam quovis modo a quopiam notari , atque traduci, verum etiam longe ulterius progressi perspicuis declarationibus, iteratisque vicibus edixerunt, doctrinam, qua Immaculatam Virginis Conceptionem profitemur, sess, suoque merito haberi cum ecclesiastico culto plane consonam, camque veterem, ac prope universalem, et eiusmodi, quam romana ecclesia sibi fovendam, tuendamaus suscsperit, alque emnino dignam, quae in sacra ipsa liturgia, solemnibusque precibus usurparetur. Neque his contenti, ut in ipsa de Immaculato Virginis Conceptu doctrina inviolata persisteret, opinionem huic doctrings adversam sive publice . sive privatim defendi possa severiasime prohibuere, camque multiplici veluti vulnere confectam esse voluerunt. Quibus repetitis luculentissimisque declarationibus, ne inanes viderentur, adiecere sanctionem; quae omnia laudatus prasdecessor noster Alexander VII his verbis est commlexus.

« Nos considerantes, quod sancta romana ecclesia de Intemeratas semper Virginis Marias Conceptione festum solemniter celebrat, et speciale ac proprium super hoc officium olim ordinavit iuxta piam, devotam, et laudabilem institutionem, quas a Sixto IV predecessore nostro tune emanavit; volentesque laudabili kuic pistati et devotioni, et festo, ac cultui secundum illam exhibito, in ecclesia romana post ipsius cultus institutionem nunquam immutato; romanorum pontificum praedecessorum nostrorum exemplo . favere, nec non tueri pietatem, et devotionem hane colendi, st celebrandi beatiesimam Virginem, praevenients scilicet Spiritus Sancti gratia. a peccato originali praestrvatam cupientesque in Christi grege unitatem spiritus in vinculo pacis. sedatis offensionibus, et iurgiis, amotisque scandalis conservare : ad praefatorum episcoporum pel vincolo della pace ; a preghiere de vescovi

intatta la dottrina dell' Immacolata Concezione della madre di Dio . Imperciocchè non solo in alcun modo non permisero che la stesse dottrina in qualsivoglia guisa fosse censurata, o biasimata; ma fattisi ancora molto più avanti con manifeste dichiarazioni, e replicate volte pronunziarono. che la dottrina con la quale si professa l'Immacolata Concezione della Vergine è, e deve a ragione ritenersi del tutto consentanea al culto ecclesiastico, antica, e presso cho universale, tale in somma che la romana chiesa la togliesse a fomentare, e difendere, e la atimasse degna di essere proclamata pella atessa sagra liturgia. e nelle pubbliche preci . Ne paghi di ciò per serbare inviolata simila dottrina vietarono severissimamente potersi difendere si in pubblico . che in privato l'avversa opinione, che vollero quasi con più colpi abbattuta, o conquisa. Le quali ripetute, e irrefragabili dichiarazioni, alfinchè non tornassero vane, furono da essi sanzionate : siccome ampiamente scorgesi nell'accennata costituzione Alessandrina.

« Considerando noi, che la santa romana chiesa celebra solennemente la Testa della Concezione dell' Immacolata sempre Vergine Maria, e già ne ordinò l'officio specialo, e proprio glusta la pia, devota, e lodevole istituzione emanata da Sisto IV nostro antecessore; o volendo ad esempio de romani pontefici nostri predecessori promuovere questa pietà, e devozione, questa festa, e culto secondo quell' istituzione prestato, nè mai alterato nella chiesa romana dopo la istituzione del culto stesso, come anco manlepere la pietà, o la devozione di venerare, e celebrare la beatissima Vergine come preservata dal peccato originale per virtù della proveniente grazia dello Spirito Santo, e desiderando noi, sedati gli odi, e le contese, rimossi gli scandali, conservare nel gregge di Cristo l' unità dello spirito

cum ecclasirum naurum expitulis, ae Philippe repis, ictupus reposit nonticions, et decreta, et common Pontifebbu praedecusoribus nostris, ictupus common Pontifebbu praedecusoribus nostris, ictupus repis et at praecipus a Sixto IV. Paulio V. et Gregorio XV edita in foreorem notacini auternatis, animam Besten Merias Virginis in sui crastions, et in corpus injunton, Spiritus Santoria gratia doet in corpus injunton, Spiritus Santoria gratia dote in corpus injunton, Spiritus Santoria gratia dociasidem Virginis Deparas, secundum piam sitem antentiena, un praeferior, excludir, insocemus, cum te nul construit, et ponts in ciusalem constitutionibus contenti, et ponts in ciusalem constitutionibus contenti, et praetis in ciusalem constitu-

« Et insuper omnes et singolus, qui praefatas constitutiones, seu decreta ita pergent interpretari , ut favorem per illas dictae sententiae , et festo ssu cultui secundum illam exhibito, frustrentur, vel qui hanc eamdem sententiam, festum seu cultum in disputationem revocare, aut contra eo quoquo modo directe, vel indirecte aut quovis praetextu , etiam definibilitatis eius examinandas , sivs, sacram scripturam, aut sanctos patres, sive doctores glostandi vel interpretandi, denique alio quoris praetsætu sen occasione, scripto seu voce loqui, concionari, tracture, disputare, contra ca quidquam determinando, aut asserendo, vel aroumenta contra ea afferendo, et insoluta relinguendo, aut alio quovis inexcogitabili modo disserendo quei fuerint, praeter nosnas, et censuras in constitutionibus Sixti IV contentas. quibus illos subiacere volumus, et per presentes subiicimus, etiam concionandi, publice legendi, seu docendi, et interpretandi facultate, ac voce activa, et passiva in quibuscumque electionibus, eo ipso absque alia declarations privatos esse volumus; nec non ad concionandum, publice legendum, docendum, et interpretandum perpetuae inhabilitatis poenas ipso facto incurrere absque alia declaratione : a quibus poenis nonnisi a nobis ipsis, vel successoribus nostris romanis Pontifici-

colle lore chiese, e capitoll, ad istanza del ror lifepor chiese, e capitoll, ad istanza del ror lifepor, e d'anot reggi rimonoviment o contitutivo del reggi rimonoviment o contitution contitution contitution contitution contitution contitution control accessor, o specialmente da Sisto IV, V. Gregorio XV in favore della scatteraza, del Sisto IV, V. Gregorio XV in favore della scatteraza estabil n'arima della B. v. M. Intitution nel cerpo ar-servata da la cerationo, e di influsione nel cerpo ar-servata da pecado originale, ed altresi in favore contitution della festa, della festica contitution della festa, della festica contitution della festa, della festica contitution della festa, della festa contitution della festa, della festa contitution della festa, della festa contitution contitution originale c

« Oltre a ciò vogliamo che tutti coloro i quali proseguiranno ad interpetrare le costituzioni, e decreti predetti in guisa da render vano il favore che da essi deriva alla detta sentenza, ed alla festa o culto giusta la sentenza medesima prestato, o quelli i quali ardiranno mettere in discussione questa stessa sentegra, fasta o culto. e parlare, predicare, trattaro, disputare sia in iscritto, sia in voco contro lo cose stesse, comunque direttamente o indirettamente, o sotto qualsivoglia protesto anche di esaminare la definibilità di essa , di chiosare o interpetrare la sagra scrittura, o i santi nadri, o i dottori, e finalmente sotto qualsiasi altro pretesto o motivo, col determinare qualche cosa, coll' asserire, o col nortare argomenti in contrario, col lasciarli in sospeso, o col disputarne in qualunque altro modo cho possa immaginarsi, oltro le pene, e censure contenute pelle costituzioni di Sisto IV. alle quali li vogljamo sottoposti, e colle presenti li sottoponiamo, restino anche privi issofatto senza altra dichiarazione della facoltà di predicaro, di leggere od insegnare in pubblico, e d'interpetraro, ed altresi della voce attiva, e passiva in tutto le elezioni; ed incorrano issofatto senza altra dichiaraziono nelle pene di essero perpetuamente inabilitati a predicaro, logbus absoloi, aut super iis dispensari possini; nec non esedem aliis pomis, nostro, et corundam romenorum Pontificum successorum nostrorum arbitrio infligendis, pariter subiacere volume, prosts subicimum per presente, innocantes puest subicimum per presente, innocantes puest verse innocantes per presente innocantes autoritationes site altereta.

a Ac libras, in quibus prosfata tententia, fetum, nes culties secundamillami dubium revocatur, aut contra sa quemodocumque, ut mpre, aliquid serbitur aut legitur, seu locutiones, conciones, tractatus, et disputationes contra cadem continentur; post Paulii Y supra limulatum decretum silia, cui fi postarum quamodolibet sdenda, prohibemus sub possis si censuris in indice librarum prohibitorum contentis, et fupo facto abuyus alia declarations pro expresse prohibitis hobere volumus, et amadamus. 3

Omnes autem norunt quanto studio hace de Immacolata Deiparus Virginis Conceptione doetrina a spectatissimis religiosis familiis, et celebrioribus theologicis academiis ac prestantissimis rerum divinarum scientia doctoribus fuerit tradita . asserta ac propugnata . Omnes pariter norunt quantopere solliciti fuerint sacrorum antistites vel in ipsis ecclesiasticis conventibus palam publiceque profiteri, SS. Dei genitricem Virginem Mariam ob praeviea Christi Domini Redamptoris merita nunquamoriginali subiacuisse peccato, sed praeservatam omnino fuisse ab originis labe, et iccirco sublimiori modo redemptam-Ouibus illud profecto gravissimum, et omnine maximum accedit, ipsam quoque Tridentinam synodum, cum dogmaticum de peccato originali ederet decretum quo iuxta sacrarum scripturarum, sanctorumque patrum, ac probatissimorum conciliorum teetimoniu statuit, ac definivit. omnes homines nasci originali culpa infectos, tamen

gere, o insegnare in pubblico, o al interputares, and alle quali pres one potramo e no ne da noi addiel quali pres one potramo e no ne da noi adeado al cale presente anotal. O dispensati; cema pura reglisireserer anotali, o dispensati; cema pura reglisiremente del presente del

« E vicliamo setto le prece, e censure consume notali cindice de l'hir proibit. I voglamo, ed ordinismo che si abbino per espressamente libri, nel quali si pone in dabbio la predetta senteras, festa, o culto a quella consentanco, o dio le qualitati amo dei servire o si legge in contrario, o locuzioni, discorsi, trattati e, edi-pate contenenti cose partinenti a quella avvente pubblicati dopo il citato decrebe di Paolo V. o de pubblicati in avvenire. »

A niuno poi è ignoto con quanta premura siffatta dottrina dell' Immacolata Concezione di Maria Vergine, siasi insegnata, sostenuta, e difesa da ragguardevolissimi ordini religiosi, dalle più celebri accademio teologiche, e da valentissimi dottori in divinità. Tutti del pari conoscono quanto i vescovi furono zelanti anche negli stessi sinodi di professare palesemente, e pubblicamente che la Beata Vergine pei preveduti meriti del Redentore non soggiacque mai al peccato originale, ma fu del tutto immune della macchia d'origine, e perciò redenta in modo più sublime, Ai quali argomenti altro se ne aggiunge della più alta, e grave importanza, che cioè lo stesso concilio di Trento nello emettere il decreto dommatico sul peccato originale, in cui presso le autorità delle sagre carte, de santi padri, e de più autorevoli concilj stabili, e definl, nascere tutti gli uomini macchiati dalla colpa originale, pur tuttavia dichiarò solennemente . solsmniter declarasse, non esse suas intentionis in decreto ipso, tantaque definitionis amplitudine comprehenders Beatam et Immaculatam Virginem Dei genitriesm Mariam. Hac enim declaratione tridentini patres , ipsam Beatissimam Virginem ab originali labs solutam pro rerum temporumque adjunctis satis innuerunt , atque adeo perspicus significarunt nihil sx divinis litteris, nihil sx traditione, patrumque auctoritate rite afferri posse, quod tantae Virginis praerogativae quevis modo refragetur.

Et re quidem vera hanc de Immaculata Beatissimae Virginis Conceptione doctrinam quotidie magis gravissimo ecelesias sensu, magisterio, studio, scientia, ac sapientia tam splendide explicatam, declaratam, confirmatam, et apud omnes catholici orbis populos, ac nationes mirandum in modum propagatam, in ipea ecclesia semper extitises veluti a maioribus acceptam. ac revelatae doctrinae charactere insignitam il-Iustria venerandas antiquitatis ecclesias orientalis, st occidentalis monumenta validissims tsstantur. Christi enim ecclesia sedula depositorum apud se dogmatum custos, et vindex nihii in his unquam permutant, nihil minuit, nihil addit , sed omni industria vetera fideliter sapienterque tractando si qua antiquitus informata sunt , et patrum fides sevit , ita limare , expolire studet, ut prisca illa coelestis doctrinas doomata accipiant evidentiam . lucem . distinctionsm, sed retineant planitudinem, integritatem, proprietatem, ac in suo tantum genere creseant, in sodem scilical dogmats, sodem sensu, sademque sententia.

Equidem patres , ecclesiaeque scriptores caslestibus sdocti sloquiis nihil antiquius habuere, quam in libris ad explicandas scripturas, vindicanda doomata, erudiandosque fideles elucubratis summam Virginis sanctitatem, dignitatem, atque doli di celebrare a gara, e magnificare in molti,

non essere sua intenzione di comprendere nel decreto atesso, e in tanta ampiezza di definizione la Beata, ed Immscolata Vergine madre di Dio Maria . Dappoiche con siffatta dichiarazione i padri tridentini indicarono abbastanza, secondo la natura de tempi, e delle circostanze, essero stata la Beatissima Vergine scevra dalla macchia originale, e perciò chiaramente significarono, nulla potersi validamente addurre dalle sagre pagine, dalla tradizione, dall'autorità de'padri, che in qualsivoglia modo si opponga a al alta prerogativa della Vergine.

Ed in vero come questa dottrina sull'Immacolsta Concezione di Maria ogni giorno più con . autorevolissimo sentimento, magistero, zelo, scienza, e sapienza della chiesa splendidamente spiegata, dichiarata, confermala, e presso i popoll, e le nazioni tutte dell' orbe cattolico quanto mai propagata abbia sempre esistito nella chiesa. quasi ricevuta da' maggiori, ed insignita del carattere di dottrina rivelata, il provano validissimamente gl' illustri monumenti della veneranda antichità della chiesa orientale, ed occidentale. Imperocchè la chiesa di Cristo diligente cuatode, e conservatrice de' dogmi presso di sè depositati nulla giammai vi muta, nulla vi diminuisce, nulla vi aggiunge, ma con ogni industria trattando con fedeltà, e sapienza le cose, se ve n' ha tracciate ne' tempi remoti, e inusitate dalla fede de psdri procura tsimente di limarle, e dilucidarle, che quegli antichi dogmi della dottrina celeste ricevono evidenza, luce, distinzione, ritenendo tuttavolta la pienezza, l'integrità, la proprietà, e crescendo soltanto nel loro genere, cioè nello atesso dogma, nello stesso senso, nello stesso concetto.

I padri certamente, e gli scrittori della chiesa smmsestrati dalle celesti parole ebbero singolarmente a cuore ne libri dettati a apiegare le scritture, a difendere i dogmi, ad istruire i fo-

ab omni peccati labe interritatem, eiusque praeclaran de tsterrimo humani generis hoste victoriam multis mirisque modis certatim praedicare atque efferre. Quapropter engreantes verba, quibus Deus prueparata renovandis mortalibus suae pictatis remedia inter ipsa mundi primordia praenuntians et deceptoris serpentis retudit audaciam, et nostri generis suem mirifica arexit inquiene « inimicitias ponam inter te, et mulierem, semen tuunet samen illius » docuere, divino hoc oraculo clare apertsaus praemonstratum fuisse misericordem humani generis redemptorem, scilicet unigenitum Dei filium Christum Jesum, ac designatam Beatissimam eius matrem Virginem Mariam, ac simul insissimas utriusque contra diabolum inimicitias insigniter expressas. Quocirca sicul Christus Dei hominumque mediator humana assumpta natura delens quod adversus nos erat chirographum decreti, illud eruci triumphator affixit, sie sanetissima Virgo arctissimo, et indissolubili vinculo cum co coniuncta una cum illo, et per illum sampiternas contra renenosum serpentem inimicitias exercens, ac de ipso plenissime triumphans illius caput immaculato pede contrivit.

Hune eximium, singularemque Virginis triumphum, excellentissimamque innocentiam, puritatem, sanctitatem, eiusque ab omni peccati labe integritatem, atque ineffabilem caelsstium omnium gratiarum, virtatum, ac privilegiorum copiam , et magnitudinem iidem patres viderunt tum in arca illa Noe, quae divinitus constituta a communi totius mundi naufragio plane salva, et incolumis evasit: tum in scala illa, quam de terra ad caelum usque pertingere vidit Jacob, cuius gradibus angeli Dei ascendebant, et descendebant, eniusque vertici ipse innitebatur Dominus : tum in rubo illo, quem in loco sancto Mouses undique arders, at inter crepitantes ignis flammas

e sorprendenti medi la somma santità, dignità della Vergino, e la interezza da ogni macchia di peccato, e la illustre vittoria da essa riportata sul terribile nemico dell'oman genere. Laondo nello spiegara le parola colla quali Dio accennando negli stessi principj del mondo i rimedj apparecchiati dal suo amoro per risanare gli nomini, fiaccò l'audacia del serpente ingannatore, e mise in isperanza la nostra stirpe dicendo: « porrò inimicizia fra te, e la donna, il seme tuo, e il semo di quella » insegnarono, essersi in questo divino oracolo ben chiaramente predetto il misericordioso redentore dall'uman genere, cioè l' unigenito figlio di Dio Cristo Gesù. e designata la Beatissima Vergino madro di lui. e segnalatamente espresse le latessissime inimicizin di entrambi contro luciforo. Ed è perciò clin siccomo Cristo mediatore fra Dio, e gli uomini , assunta la natura umana scancellando il chirografo del decreto contro noi emanato lo affisse trionfante sulla croce, così la santissima Vargine congiunta con esso lui per strettissimo, e indissolubile vincolo , mantenendo con lui , e per lui eterna inimicizia al micidiale serpente . e di questo appieno trionfando col piè immacolato ne infranse il capo.

Cotesto esimio, e singolar trionfo della Vergine, l'eccelsa innucenza, purità, santità, e preservazione da ogni macchia di precato, e la ineffabile copia, e grandezza di tutto le celesti grazin, virtù, e privilegi si ravvisò dagli stessi sì in quell' arca Noetica che cestruita per divino comando sana, e salva campo dal naufragio del mondo intero; al in qualla scala che vide Giacobbe giungere dalla torra al cielo, pe' cui gradini ascendevano, e discendevano gli angeli di Dio, ed alla cul cima stavasi lo stesso Signore; sì in quel rovo cho Mosè vide ardere nel luogo santo, o fra le crepitanti fiamme non già bruciarn, o soffrire il più lieve danno, ma bellanon jam comburi aut jacturam vel minimam pati mente verdeggiere, e fiorire; sl in quella torre sed pulers virescere ac florescere conspazit: tum | inespngnabile dirimpetto al nemico, dalla qualo in illa inexpugnabili turri a facie inimici, ex qua mille clupei pendent, omnisque armatura fortium; tum in horto illo concluso, qui nescit violari, neque corrumpi ullis insidiarum fraudibus; tum in corusca illa Dei civitate, cuius fundamenta in montibus sanctis: tum in quoustissimo illo Dei templo, quod divinis refuloena aplendoribus plenum est gloria Domini ; tum in gliis siusdem generis omnino plurimis, quibus szcelsam Deiparas dignitatem, eiusque illibatam innocentiam, et nulli unquam naevo obnoxiam sanctitatem insigniter procnunciatam fuisse patres tradiderunt.

Ad hanc eamdem divinorum munerum veluti summam, originalemque Virginis, de qua natus est Jesus, integritatem describendam iidem prophetarum adhibentes eloquia non gliter ipsam augustam Virginem concelebrarunt, ac uti columbam mundam, et sanctam Jerusalem, et excelsum Dei thronum, et arcam sanctificationis, et domum, quam sibi asterna sdificarit sapientia, et reginam illam, quae deliciis affluens, et innixa super dilectum sum ex ore Altissimi prodicit omnino perfecta, speciosa ac penitus cara Deo, et nullo unquam labis naevo maculata. Cum vero ipsi patres, ecclesiaeque scriptores animo menteque reputarent , Beatissimam Virginem ab angelo Gabriele sublimissimam Dei matris dignitatem ei nuntiante, ipsius Dei nomine, et jussu gratia plenam fuisse nuncupatam, docuerunt hae singulari solemnique salutatione nunquam alias audita ostendi , Deiparam fuisse omnium dirinarum gratiarum sedem, omnibusque divini Sviritus charismatibus exornatam, immo corumdem charismatum infinitum prope thesaurum, abussumque inexhaustam, adeo ut nunquam maledicto obnoxia, et una cum filio perpetuas benedictionis particeps ab Elisabeth divino acta Spiritu audire meruerit a benedicta tu inter mulieres. il frutto del tuo ventre. » et benedictus fructus ventris tui. »

pendono mille scudi, e tutta l'armstura de forti: si in quell'orto rinchiuso, che non può essere mal violato nè corrotto da frodi insidiose; si in quella sfolgorante città di Dio, le cui fondamenta sono ne' monti santi ; si in quell' augustissimo tempio di Dio, che risplendente di raggi divini è pieno della gloria del Signore; si in altre figure moltissime dello stesso genere celle quali i padri insegnarono essere stata chiaramente annungiata l'eccelsa dignità della madre di Dio, la sua Illibata innocenza, e l'immacolata santità,

Per descrivere questa quasi riunione de doni divini , e l'originale illibatezza della Vergine , dalla quele nacque Gesù, adoperando eglino le parole de' profeti non altrimenti celebrarono la Vergine augusta, che quale candida colomba, e santa Gerusslemme, trono eccelso di Dio, arca di santificazione, e casa che si edificò l'eterna sapienza, e regina, che piena di delizie, ed appoggiata al suo diletto uscl appieno perfetta dalla bocca dell' Altissimo bella, e interamente cara a Dio, e sempre immacolata, Considerando poi gli stessi padri, e scrittori della chiesa, che la Beatissima Vorgine, lorchè dall'angelo Gabriele le si annunziò la sublimissima dignità di madre di Dio, fu salutata in nome, e per comando di Dio stesso niena di grazia, insegnarono da questo sincolare, e solenne saluto, non mal più udito, esser dimostrato che la madre di Dio fu sede di tutte le grazie divine, ornata di tutti i doni del divino Spirito; anzi quasi tesoro infinito, ed abisso lnesausto de' doni medesimi, di modo che non msi soggetta alla maledizione, ed insieme al figlio partecipe della perpetua henedizione meritò asceltare da Elisabetta mossa dal divino Spirito « benedetta tu fra le donne, e benedetto

Hinc non luculenta minus, quam concors corumdem sententia, gloriosissimam Virginem, cui fecil magna, qui potens est , ea castestium omnium donorum vi, ea gratiae plenitudine, saque innocentia emicuisse , qua veluti ineffubile Dei miraculum, immo omnium miraculorum apex, ae diana Dei mater extiterit, et ad Deum ipeum pro ratione creatae naturae, quam proxime accedens omnibus, qua humanis, qua angelicis praeconiis celsior evaserit. Atque iccirco ad originalem Dei genitricis innocentiam, iustitiamque vindicandam, non eam modo cum Heva adhuc virgine, adhuc innocente, adhuc incorrupta, et nondum mortiferis fraudulentissimi serpentis insidiis decepta saepissime contulerunt, verum etiam mira quadam verborum, sententiarumque varietate praetulerunt. Heva enim serpenti misere obsequata, et ab originali excidit innocentia, et illius mancipium evasit , sed Beatissima Virgo originale donum sugiter augens, quin serpenti aures unquam praebuerit, illius vim potestatemque virtute divinitus accepta funditus labefactavit.

Ouapropter nunquam cessarunt Deiparam appellare vel lilium inter spinas, vel terram omnino intactam, virgineam, illibatam, immaculatam, semper benedictam . et ab omni peccati contagione liberam, ex qua novus formatus est Adam; vel irreprehensibilem . lucidissimum . amoenissimumque innocentias, immortalitatis, ac deliciarum paradisum a Deo ipso consitum, et ab omnibus venenosi serpentis incidiis defensum , vel lianum immarcescibile, quod peccati vermis nunquam corruperit, vel fontem semper illimem, et Spiritus Sancti virtute signatum , vel diviniesimum templum, vel immortalitatis thesaurum. tel unam, et solam non mortis sed vitae fi- non della morte, ma della vita, germoglio non liam, non iras sed gratias germen, quod semper dell'ira, ma della grazia, che contro le stabivirens ex corrupta, infectaque radice singulari lite, e comuni leggi per singolar provvidenza Dei providentia praeter statas communesque le- di Dio da corrotta, ed infetta radice fiori sem-

Ogindi non meno luminoso che concorde fu il loro sentimento che la Vergine gloriosissima, cui gran cose ha fatto quegli che è, il potente, risplendesse cotanto per copia di tutti i beni celesti, per pienezza di grazie, per innocenza, che divenne quasi ineffabile miracolo di Dio , auzi l'apice di tutti i miracoli, e degna madre di Dio, e per quanto il comporta una creata natura , avvicinandosi il più grandemente a Dio stesso sublimossi al di sopra di ogni umano, ed angelico encomio. E perciò a dimostrare l' originale ismocenza, e giustizia della madre di Dio spessissimo non solo la posero a confronto con Eva ancor vergine, ancora innocente, ancora incorrotta, e non ancor presa dalle mortifere insidie del frodelentissimo serpente; ma eziandio con una certa ammirabile varietà di parole, e di sentenze la preferirono, Imperciocchè Eva condiscendendo sgraziatamente il serpente decadde dall'innocenza originale, e divenne schiava di lui, ma la Beatissima Vergine accrescendo costantemente il dono originale , non prestando giammai orecchio al serpente per virtù divina ne abhatté appieno la forza, e il potere.

Per la qual cosa non cessarono mai di chiamare la Vergine, ora giglio fra le spine, or terra non mai tocca, verginale, Illibata, immacolata, sempre benedetta, e scevra da ogni contagio di peccato, da cui formossi il nuovo Adamo, ora irreprensibile, lucidissimo, ed amenissimo paradiso d'innocenza , d'immortalità , di delizie piantato da Dio stesso, e difeso da ogni insidia del serpente velenoso, or legno immarcescibile, non mai corrotto dal verme del peccato, or fonte sempre limpido, e chiuso per virtù dello Spirito Santo, or tempio divinissimo, or tesoro d'immortalità, ora unica, e sola figlia

ges effloruerit. Sed quasi haco, licet splendidissima, satis non forent, propriis definitisque sententiis edizerunt, nullam prorsus, cum de pseeatis agitur, habendam esse quaestionem de sancta Virgine Maria, cui plus gratiae collatum fuit ad vincendum omni sæ parte peceatum; tum profeesi sunt , gloriosissimam Virginem fuisse parentum reparatricem, posterorum vivificatricem, a saeculo electam, ab Altissimo sibi praeparatam, a Deo, quando ad serpentem ait, inimicitias ponam inter te, et mulierem, praedictam, quae procul dubio venenatum einedem eerpentis caput contrivit; ac propterea affirmarunt, camdem Beatissimam Virginem fuisse per gratiam ab omni precati labe integram, ac liberam ab omni contagione, et corporis, et animae, et intellectus, ac semper eum Deo convercatam, et sempiterno foedere eum illo coninnetam, nunquam fuisse in tenebris, sed semper in luce, et iecirco idoneum plane satitisse Christo habitaeulum non pro corporis, sed pro gratia originali,

Accedunt nobilissima effata, quibus de Virginis Conceptions loquentes testati sunt, naturam gratias cessisse ac stetiese tremulam pergere non sustinentem; nam futurum erat, ut Dei genitrix Virgo non antea ex Anna eonciperetur, quam gratia fruetum ederet : concipi siquidem primogenitam oportebat, ex qua concipiendus esset omnis creaturas primogenitus. Testati sunt earnem Virginis ex Adam sumptam maculas adae non admisisse, ac propterea Beatissimam Virginem tabernaculum esse ad ipso Deo creatum, Spiritu Sancto formatum, et purpureae revera operae, quod novus ille Beselest auro intextum variumque effinxit, eamdemque sue meritoque celebrari ut illum, quae proprium Dei opus primum extiterit, ignitis maligni telis latueris, et pulcra natura, ac labis prorsus omnis nescia, tamquam aurora undequaque rutilans in mundum prodiesrit in sua Conceptione Immaeulata. Non

43 pre verdeggiante . Ma quasi che queste cose , quantuuque splendidissime, non bastassero, can adatte, e chiare sentenze promuziarono che parlandosi de' precati non dovesse mai farsi questione della santissima Vergine Maria, alla quale fu conferita più grazia per vincere da ogni parte il peccato : dichiararono altresl essere atata la glorioaissima Vergine riparatrice de progenitori. vivificatrice de posteri, scelta da secoli, preparatasi dall' Altissimo , da Dio predetta allorchè disso al serpente « parrò inimicizie tra te, e la donna, » la quale senza dubbio ne schiacciò lo avvelenato capo; e perciò affermarono, che la stessa Vergine Beatissima fu per grazia intatta da ogni maechia di colpa, e immune da ogni contagio di corpo, di anima, d'intelletto, sempre in compagnia di Dio, e con eterna alleanza ad esso unita non giacque mai nelle tenebre, ma sempre dimorò nella luce, e però fu manifestamente idoueo albergo di Cristo non per natura del corpo, ma per la grazia originale,

Aggiungonsi gli altissimi detti, eo quali parlando della Concezione della Vergine attestarono, che la natura aveva ceduto alla grazia, e tremante erasi fermata non osando proseguiro più oltre; imperocchè doveva accadere, che la Vergine madre di Dio non venisse concenita da Anna prima che la grazia producesse il frutto; mentre era d'uopo che si concepisse la primogenita . da cui dovesse concepirsi il primogenito. di ogni greatura. Attestarono, che la carne della Vergine presa da Adamo non ammise le colpe di lui, e perciò essere la Beatissima Vergine iltabernacolo creato da Pio stesso, formato dallo. Spirito Santo, di un lavoro si bello eome la porpora, che quel nuovo Beseleel figurò intessuto d'oro, e variato, che doveva a ragione essero celebrata como quella la qualo primieramente era stata vera opera di Dio, che non fu mai esposta agl'infuocati dardi del maligno; e enim decebat, ut illud vas electionis communibus bella per natura, e pura da ogni macehia come

lacesseretur iniuriis, quoniam plurimum a ceteris differens, natura communicarit non culpa, immo prorsus decebat, ut sicut Uniqueitus in coelis patrem habuit, quem seraphim ter sanctum extollunt, ita matrem haberet in terris, quas nitore sanctitatis nunquam caruerit. Atque hacc quidem doctrina adeo maiorum mentes, animosque occupavit, ut singularis et omnino mirus penes illos invaluerit loquendi usus , quo Deiparam saepissime compellarunt immaculatam, omnique ex parte immaculatum, innocentem, et innocentissimam, illibatam, et undequaque illibatam, sanctam, et ab omni peecati sords alientssimam , totam puram , totam intemeratam , ac ipsam prope puritatis , et innocentias formam , pulcritudine pulcriorem, venustate venustiorem, sanctiorem sanctitate, solamque sanctam, purissimamque anima, el corpore, quae supergressa est omnem integritatem, et virginitatem, ac sola tota facta domicilium universarum gratiarum Sanctissimi Spiritus, et quae, solo Deo excepto, extitit cunctis superior, et ipsis cherubim, et seraphim, et omni exercitu angelorum a natura pulcrior , formosior , et sanctior, » cui praedicandae coelestes, et terrenae linguae minime sufficiunt. Quem usum ad sanctissimae quoque liturgiae monumenta alque ecclesiastica officia sua veluti sponte fuisse traductum, et in illis passim recurrere, ampliterque dominari nemo ignorat, cum in illis Deipara invocetur, et prasdicetur veluti una incorrupta pulcritudinis columba, es luti rosa semper vigens, et undequaque purissima, et semper immaculata semperque beata, ac celebretur uti innocentia , quae nunquam fuit laesa, et altera Heva, quae Emmanuelem peperit.

Nil igitur mirum si de Immaculata Deiparae Virginis Conceptione doctrinam iudicio patrum i fedeli ebbere egni giorne più a vente di pro-

fulgente aurora venne al mende immacolata nella sua Cenceziene, Conciossiachè non conveniva, che questo vaso di elezione subisse il comune oltraggio, poichè d'assai diverso da tutti gli altri ebbe con essi di comune la natura, non la celna, anzi bee si addiceva che siccome l'Upigenito ebbe je cielo un padre, che tre volte sante lodace i serafini, così avesso in terra una madre je cui nou fosse mai venuto mene lo splendere di santità. E questa dottrina occupò talmente lo spirito, e il cuore degli antichi, cho presso loro invalse un singolare, e del tutte ammirabile uso di parlare chiamande il più sevente la madre di Die immacelata, ed in tutto immacolata, incoccete, ed innocentissima, illibata, e da egni canto illibata, santa, ed alienissima da egni marchia di peccato, tutta pura, tutta istemerata, e quasi lo stesso modelle di parità, e di innocenza, maggioro della stessa bellezza, della stesaa venustă, della santită istessa, e sola santa, e purissima cell'anima, e nel corpo, la quale serpassò egni Integrità, e verginità, ed essa sola fatta domicilie di tutte le grazie delle Spirito Sante, fu, tranne Dio, a tutti seperiore, più bella, più vezzosa, più santa per natura degli stessi cherubioi, o serafini, e dell'intere esercito degli angeli, ed a lodare la quale nen bastano le lingue umane, ed angeliche. E niuse igsera come questo parlare passò enasi di per sè stesso anche ne' mesumenti della sacra liturgia, e negli officj ecclesiastici , ove di frequente s'incontra o vi domina largamente, invocandesi in essi, e lodandosi la madre di Dio come sola incorretta colemba di bellezza, come rosa sempre fioreste, ed evunque purissima, e sempre immacelata, e besta sempre, e celebrandesi ceme un' innecenza non offesa giammal, e la secenda Eva che diè al meedo l' Emmanuele,

Non è adunque a maravigliare se i vescovi, ed divinis litteris consignatam, tot gravissimis co- lessure con al grande pieta, religione, ed amere rumdem testimoniis traditam, tot illustribus venerandae antiquitatis monumentis expressam, et celebratam , ac maximo gravissimoque ecclesiae iudieio propositam, et confirmatam tanta pietate. religione, et amore ipsius ecclesiae pastores, populique fideles quotidie magis profiteri sint gloriati, ut nihil iisdem dulcius, nihil carius, quam fercentissimo affectu Deiparam Virginem absque labs originali conceptam ubique colere, cenerari, invocare, et praedicare. Quamobrem ab antiquis temporibus sucrorum antistites, ecclesiastici viri, regulares ordine, ac vel ipsi imperatores, et reges ab hac apostolica sede enixe efflagitarunt . ut Immaculata sanctissimas Dei genitricis Conceptio veluti catholicae fidei dogma definiretur. Quae postulationes hac nostra quoque aetale iteralas fuerunt, ae polissimum felicis recordationis Gregorio XVI prasdecessori nostro, ac nobis ipsis oblatae sunt tum ab episcopis, tum a clero saeculari, tum a religiosis familiis, ac summis principibus, et fidelibus populis.

Nos itaque singulari animi nostri gaudio haec omnia probe noscentes, ac serie considerantes. vix dum licet immeriti arcano divinae providentiae consilio ad hanc sublimem Petri cathedram evecti totius ecclesias gubernacula tractanda suscepimus, nikil certe antiquius habuimus, quam pro summa nostra vel a teneris annia erga sanctissimam Dei genitricem Virginem Mariam venerations, pietate, et affectu ea omnia pergocre. quae adhue in ecclesiae votis esse poterant . ut Beatissimae Virginis honor augeretur , eiusque praerogativae uberiori luce niterent. Omnem autem maturitatem adhibers volentes, constituimus peculiarem VV. FF. NN. S. R. E. cardinalium religione, consilio, ae dicinarum rerum scientia illustrium congregationem, et viros ex clero tum saeculari, tum regulari, theologicis disciplinis apprime excultos selegimus, ut ea omnia, quae Immaculatam Virginis Conceptionem respiciunt, ac-

la dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine a giudizio de padri impressa nelle sagre carte, tramandata de tante loro gravissimo testimonianze, espressa, e celebrata da tanti illustri monumenti dolla veneranda antichità, proposta, o confermata dal massimo, ed autorevolissimo giudizio della chiesa, che nulla tornò loro più caro nè più dolce quanto l'onorare, e venerare ovunque con fervidissimo trasporto la Vergine concepita senza macchia originale, invocarla, predicarla. Laonde fino dagli antichi tempi I vescovi, il clero, gli ordini regolari, e gli atessi monarchi domandarono istantemente a questa sede apostolica, che l'Immacolata Concezione della santissima madre di Dio si definisse come dogma di fede. Le quali auppliche anche a giorni postri si ripeteropo, e specialmente a Gregorio XVI nostro predecessore di felice memoria, ed a noi stessi ai presentarono tanto da vescovi, che dal clero secolare, e regolare, da regnanti, e dalle cattoliche popolazioni.

Noi pertanto lieti nel conoscere appieno queate cose, e seriamente considerandole, appena, sebbene senza nostro merito, per arcano docreto della divina provvidenza Innalzati a questa subiime cattedra di Pietro imprendemmo a governare la chiesa, ci fu grandemente a cuore per la somma nostra venerazione, ed affetto fino dai teneri anni verso la Beata Vergine di compier ciò che era ancora no desideri della chiesa, affinchè si accrescesse l'onore della Beatissima Vergine, e le suo prerogative di maggior luce risplendessero . Voiendo poi adoperare tutta la ponderazione Istituimmo una apecial congregazione di cardinali per religione, per senno, e por scienza teologica illustri, ed un' altra di teologi distinti nel clero accolare, e regolare, nello scopo di esaminare con accuratezza quanto riguarda l'Immacolata Concezione della Vergine, e riferirci il loro parere. Quantunquo poi dalle curatissime perpenderent, propriamque sententiam ricovuto suppliche per la sospirata definizione al on algerent. Quancia auton soble 2 ryceptis postulationibus de definieda tandem aliceptis postulationibus de definieda tandem alipuntare professionis proprieda de la companie de professionis perspentis programa.

In puntare professionis l'accessionis de la formaria mon

nue, suma necepticas listeres de 2 formaria mon

susta des companies de l'accessionis professionis professionis controlicis entirente, achiebiti al forma precious noble escripto

stam significarent, que esset enorum fidelium

rea formaria melioris professionis principalemes pic
tan, ca devotis, et quid sipsi praesersim antisite

ten de accession. Es quid sipsi praesersim antisite

ten de accession, et quid sipsi praesersim antisite

una descriptionis preferenses posset, supre
mum nostrum unicidium proferenses.

Non mediocri certe solatio affecti fuimus ubi corumdem venerabilium fratrum ad nos responsa venerunt. Nam iidem incredibili quadam iucunditate, lactitia, ac studio nobie rescribentes non solum singularem suam, et propris cuiusque eleri . populique fidelis erga Immaculatum Beatissimae Virginis Conceptum pietatem, mentemque denuo confirmarunt, verum etiam communi veluti voto a nobis expostularunt, ut Immaeulata ipsius Virginis Conceptio supremo nastro iudicio et auctoritate definiretur. Nec minori certe interim gaudio perfusi sumas, cum VV. FF. NN. S. R. E. cardinales commemoratas peculiaris congregationis, et praedicti theologi consultores a nobie electi pari alacritate, et etudio post examen diligenter adhibitum hanc de Immaculata Deiparae Conceptione definitionem a nobis efflagitaverint.

Pest lace illustribus praedecessorum nostrovum vestigisi inharente, a. ettis rectepus proeditre optantes indizimus, et hobitimu consistorium, in que ventrobiles fraires nostros sanctas romana accinise cardinales alloquesti numu, ceaque summa animi nostri consolidiosa audicinuse a nobis exposerer, si dopunitem de financialas Diparue Virginis. Conceptione definitionem emittera vellemus.

dell'Immacolata Concesione della Vergione di losse noto il reotimento di moltissimi rescori , portottavia nel 3 felbrojo 1839 dirigemmo da Gaela un'enciclica a tutti i rescori dell'orbe catolico, sillindo inanalato prepière a ibi ci molfestasero in iscritto qual fosso la pietà, per la devosione di propri fediri verso il Immacolata Concesione di Maria, e ciò che que pratial specialmente pensasero di questa definitione, e quali fossero il ero desidori; per proferire colla maggio solemità che si potesse il nostro supremo giudio.

Nè pose al certe el concilemen, altorché el giomano la risposa de verarbal itabili. Ingiomano la risposa de verarbal itabili. Inpreciscibi agino con giuj senioramento rispodendedi non colo ci confernancia di nouve la i
singulara pietà, e mecte si propria che del clero, e de ficileir vera l'immacolata Concectione, ma
ci domendarono senora quasi con volo unanime,
to l' Immacolata Concectiono della Vergine col
supermo nostro giudina sutorevolmenta si defisinae. E del pari ci rallegrammo tencoché dalle
predette due speciali congregazioni, e de cardinil, e de l'usologi con qual antia, e premura
dopo un diligente esame el si richieso questa
definiciono.

Dopo ciò estesndo le orme de nostri illustri satecessori , e desiderati di procedere come à d'uopo tenemuo un concistoro, nel quale dirigemmo il nostro discorso a' vener. Irstelli nostri cardinali di S. R. C., e udimmo con sommo nostro gsudio richiederci da essi che volessimo emettero la definizione dommattea dell'immacolata Concezione di Maria Vergine.

Itaque plurimum in Domino confisi advenisse temporum opportunitatem pro Immaculata sanctistimae Dei genitricis Virginis Muriae Conceptione definienda, quam divina eloquia, veneranda traditio, perpetuus ecclesiae sonsus, singularis catholicorum antistitum, ac fidelium conspiratio, et insignia praedecessorum nostrorum acta, constitutiones mirifice illustrant atque declarant, rebus omnibus diligentissime perpansis, et assiduis, fervidisque ad Deum precibus effusis, minime cunctandum nobis ease censuimus supremo nostro iudicio Immaculatam ipsius Virginis Conceptionem sancire, definire, atque ita pisntissimis catholici orbis desiderius, nostracque in ipsam sanctissimam Virginem pietati satisfacere , ae simul in ipsa unigenitum filium suum Dominum nostrum Jesum Christum magis atque magis honorificars, cum in filium redundet quidquid honoris, at laudis in matrem impenditur .

Quare postquam nunquam intermisimus in humilitate, et ieiunio privatas nostras, et publicas ecclesias preces Deo patri per flium eius offerre, ut Spiritus Sancti virtute mentem nostram dirigers, st confirmare dignaretur, implorate universas coelastis curiae praesidio, et advocato cum gemitibus paraclito Spiritu, eoqus sie adspirante, ad honorem sanctae, et individus Trinitatis, ad decus, et ornamentum Virginis Deiparae, ad exaltationem fidei catholicae, st christians religionis auamentum, auetoritate Domini nostri Jesu Christi, beatorum apostolorum Petri , st Paulti , ac nostra declaramus, pronunciamus, et definimus, doctrinam , quas tenet , Beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suas Conceptionis Luisse singulari omnipotentis Dei gratia, et privilegio, intuitu meritorum Christi Iesu salvatoris humani generis, ab omni originali culpae labe praeservatam immunem, essa a Deo revelatam, atque iccirco ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam. Quapropter si qui secus ac a ciò doversi da tutti i fedeli fermamente, e conobis definitum est, quod Deus avertat, pras- stantemente credere. Laondo ovo alcuni, che Dio

Pertanto assigurandoci grandemente nel Signore, essere giunta l'opportunità per la definizione di tal privilegio, che le divine parolo, la veneranda tradizione, il costante sentimento della chiesa, il singolare consenso de' vescovi, e dei fedeli, i celebri atti, e costituzioni de nostri predecessori in maraviglioso modo spiegano, e dichiarano; esaminata con diligenza ogni cosa, ed innalzate a Die fervorose, e continuate preghiero giudicammo non dover noi punto esitare a sancire , e definire col supremo nostro giudizio la Immacolata Concezione di Maria, e così soddisfare a' religiosi desideri dell' orbe cattolico, ed alla nostra devozione verso la Vergine santissima, ed insieme onorare sempre più in lei l'unigenito figlio suo N. S. G. C., derivando al figlio quanto di onore, e di lodo diasi alla madre.

Quindi dopochè non tralasciammo mai nella umiltà, e nel digiuno di offertre a Dio padro per mezzo del figliuol suo le nostre private, e le pubbliche preghiere della chiesa, acciò con la virtà dello Spirito Sapto degnasse dirigere , e avvalorare la nostra mente, implorato l'ajuto di tutta quanta la corte celeste, ed invocato con gemiti il divin paraclito così da lui ispirati coll'autorità di G. C. N. S., de' santi apostoli Pietro, e Paolo, ad onorare della santa, ed indivisibile Trinità, a decoro, ed ornamento della Vergine, ad esaltazione della fede cattolica, ad incremento della religione cristiana, dichiariamo; pronunziamo, e definiamo essere dottrina rivelata da Dio quella che ritieno preservata immune da ogni macchia di colpa originale fin dal primo istante della sua Concezione la Beatissima Vergine Maria per aingolet grazia, e privilegio di Dio onnipotente in riguardo de' meriti di G. C. salvatore dell'umsp genere, e persumpserint corde sentire, ii nocerint, ac porro sciant, se proprio iudicio condemnatos, naufragium circa filem passos esse, et ab unitate seclesiae deficise, ac prasterra facto ipto sente poenis a iura statutis subicera si quod corde sentiunt, verbo aut scripto, cel alto quovis externo modo significara aust fuerint.

Repletum quidem est gaudio os nostrum, et lingua nostra exultatione, alque humillimas maaimasque Christo Jesu Domino nostro agimus, et semper agemus gratias, quod eingulari suo beneficio nobis licet immerentibus concesserit hunc honorematque hanc gloriam, et laudem sanctissimae suae matri offerre, et decernere. Certissima vero spe, et omni prorsus fiducia nitimur fore, ut ipsa Beatissima Virgo, quae tota pulcra, et immaculata venenosum crudelissimi serpentis caput contrivit, et salutem attulit mundo, quarque prophetarum, apostolorumque praeconium, et honor marturum, omniumque sanctorum lactitia, et corona, augeque tutissimum cunctorum periclitantium perfugium. et fidiesima auxiliatrix, ae totiue terrarum orbis potentissima apud unigenitum filium suum mediatria . et conciliatrix . ac praeclarissimum ecclesiae sanctae decue, et ornamentum, firmissimumque praesidium cunctas semper interemit haereses, et fideles populos, gentesque a maximis omnis generis calamitatibus eripuit, ac nos ipsos a tot ingruentibus periculis liberavit; velit validissimo suo patrocinio efficere, ut sancta mater catholica ecclesia, cunctis amotis difficultatibus, eunctisque profligatis erroribus, ubicumque gentium, ubicumque locorum quotidie magis vigeat, floreat, ac requet a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum, omnique pace, tranquillitate, ac libertate fruatur, ut rei veniam, aegri medelam, pusilli corde robur, afflicti consolationem, periclitantes adiutorium obtineant, et omnes errantes discussa mentie caligine ad veritatis ac institiae semitam redeant, ac fiat unum orile, et unus pastor.

non vogilia, presumessero pensare diversamento da quanto si è da noi definito, conoscano, e sappiano essersi da sò stessi condannati, di aver naufragato in materia di fede, di essersi separati dall'unità della chiesa; ed inoltre per fatto lor proprio soggiacero alle pene dal diritto stabilito, se quel cho pensano ossasero dire, o scrivere, o in altro qualissisi modo esternare.

Si è riempito certamente di gaudio la nostra bocca, e di esultazione la nostra lingua, e rendismo, e sempre renderemo umili, ed infinite grazie a N. S. G. C., che per singolare di lui beneficio concesso a noi, sebbene immeritevoli, di offrire, e decretare quest' onore, e questa gloria, e lode alla sua beatissima madre. Ci confidiamo poi , e appieno speriamo che la stessa Beatissima Vergine, la quale tutta bella, ed immacolata schiacciò il velenoso capo del crudelissimo serpente , ed apportò al mondo la salvezza, encomio de' profeti, e degli apostoli, onore de martiri, di tutti i santi pioia, e corona. sicuriesimo rifugio de' pericolanti, fedele ansilistrice , potentissima mediatrice , e conciliatrice di tutto il mondo presso il suo figlio unigenito , illustre decoro , ornamento, e validissimo sostogno della chiesa sempre sconfisse le eresia tutte, sottrasse popoli, e nazioni dalle più grandi calamità, o liberò noi stessi da taoti imminenti nericoli: voglia col suo efficacissimo patrocipio far si che la santa madra chiesa cattolica , rimosse le angustie , banditi gli errori , in ogni luogo vieppiù si avvivi; fiorisca, e regni dall' uno all'altro mare, dal fiume fioo a' confini del mondo, e goda di una piona pece, tranquillità, e libertà; che i rel ottengano perdano, gli afflitti conforto, I pericolacti ajuto, e tutti gli illusi tolto l'offuscamento della mente tornino oel sentiero della verità, e della giustizia, e fia un solo l'ovile, un solo il pastore.

Audiant haec nostra verba omnes nobis carissimi catholicae ecclesiae filii, et ardentiori usque pietatis, religionis, et amoris studio pergant cqlere, invocare, exorare ; Beatissimam Dei genitricem Virginum Mariam sins labe originali conceptam, atque ad hanc dulcissimam misericordiae et gratias matrem in omnibus perteulis, angustiis, neceseitatibus, rebusque dubiis ac trepidis cum omni fiducia confugiant. Nihil enim timendum, nihilaus desperandum ipsa duce, ipsa auspice, ipsa propitia, ipsa protegente, quae maternum sane in nos gerens animum , nostraeque salutis negotia tractans de universo humano genere est collicita, et coeli, terraegus regina a Domino constituta, ac super omnes angelorum choros sanctorumque ordines exaltata adstane a deatris unigeniti filis sui D. N. J. C. maternis suis precibus validissime impetrat, et quod quaerit invenit, ac frustrari non potest,

Denipsus dad univerzalis esclusiae notifiam hace wortra de Immocalae Conceptione Virginis Marias definitio deducatur, has opostolicas notares litteras ad perprisam est momeraiae stater cololinus ; mandantes ut harum transampnis, sus exemplis taiam imperatis, mome alciviaris notaris "publici nobscriptis, et siglito personae in eccleisastica dispiniza constitutas muniti tectim prevum jehe ad omnibua adilubectur, quae ignis praceenibus adiliberatur, is forme tabibitus, ev dostruosa.

Nulli ergo hominum liceat paginam han nostrat declarationis, promunciationis, a definitionis infringere, vel si ausu temsrario adversari, et contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpstrii, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri, et Paulli apostolorum eius se noverti incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millssimo octingentesimo quinquagesimo quarto, 11 idus decembris anno MDCCCLIV pontificatus nostri anno nono.

PIVS PP. IX.

Ascoltino queste postre parole tutti i figli della chiesa da noi carissimi, e con la più ardente devozione, religiono, ed amoro proseguano a venerare, invocare, pregare la Beatissima Vergino Maria madre di Dio conceputa senza macchia originalo, ed a questa dolcissima madro di misericordia, e di grazia ricorrano con ogni fiducia in tutti I pericoli, nelle angustie, ne' bisogni, pello dubbiezze, o trepidazioni, Imperclocchè pulla dobbiamo temere, pulla disperare sotto la scorta, l'auspizio, il favore, la proteziono di colei, cho amandoci con amor materno. o trattando ciò che è d'uopo alla nostra salvezza, è premurosa di tutto l'uman genere, e regina del cielo, e della terra stabilità da Dio. ed osaltata sopra tutti i cori degli angeli, e le achiere do' santi , atando a destra doll' unigenito figlio auo N. S. G. C. cen lo sue matorne preghiere efficacemente impetra, trova ciò cho cerca , nè può andarne defraudata.

Finalmente perché giunça a notiria della chiese universate questa notra definirione dell' Immacolata Conoczione di Maria, vogliamo cle resition a perçetta momenia queste nostro lettere a postelloho, ordinando che a loro trassuoti, esemplari anche atsumpal, sottoceritti di qualcho notiajo pubblico, e muniti di sigilio di persona cocciosiatica contitivia in digitila biasi da tutti a prestare la atessa fede cho si avrobbe allo processili, sai di mantassero o cibilmo processili, sai dimantassero o cibilmo process

Niuno perciò ardisca di violare questa nostra dichiarazione, promulgazione, o definizione, o temerariamente opporvisi, e contradiria. Chiunque ciò osasso tentare sappia che incorrerà lo adegno di Dio conioptento, e de' santi apostoli Piotro, e Paolo.

Dato in Roma presso aan Pietro l'anno dell'incarnazion del Signore, 1854, 6", degl'idi di dicembre, nono dol nostro pontificato.

PIO PP. 1X.

#### LITANIE

. . . .

# SANTISSIMA VERGINE

| Kyrie eleison,             |                | Virgo ante partum, C             | ra pre nobis |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| Christe eleison,           |                | Virgo in partu,                  | ora          |
| Kyrie eleison,             |                | Virge post partum,               | ora          |
| Christe audi nos,          |                | Speculum justitim,               | ora          |
| Christe exaudi nos,        |                | Sedes sapientize                 | ora          |
| Pater de cœiis Deus,       | Miserere nobia | Causa nostra letitim,            | ora          |
| Fili Redemptor mundi Deus, | mis.           | Vas apirituale,                  | ora          |
| Spiritus Sancto Deus,      | mia,           | Vas honorabile,                  | ora          |
| Sancta Trinitas unus Deus, | mia.           | Vas insigne devotionis,          | ora          |
| Sancta Maria               | Ora pro nobia  | Rosa mystica,                    | ora          |
| Sancta Dei Genitrix,       | 970            | Turris Davidica,                 | ora          |
| Saneta Virgo Virginum,     | ora            | Turris eburnea,                  | ora          |
| Mater Christi,             | ora            | Domus aurea,                     | 618          |
| Mater divine gratie,       | ога            | Fæderia arca,                    | ora          |
| Mater purissima,           | OTA            | Janua cœli,                      | ora          |
| Mater castissima,          | ora            | Stella matutina,                 | ora          |
| Mater inviolata,           | ora-           | Salus infirmorum,                | ora          |
| Mater intemerata           | ora            | Refugium peccatorum,             | ora          |
| Mater immacuiata, (*)      | OFA            | Censolatrix afflictorum,         | OFA          |
| Mater amabilis,            | ora            | Auxilium Christianorum,          | ora          |
| Mater admirabilia,         | ога            | Regina Angelorum,                | era          |
| Mater Creatoria,           | ora            | Regina Patriarcharum,            | ora          |
| Mater Saivatoria,          | ora            | Regina Prophetarum,              | ora          |
| Virgo prudentissima,       | ora            | Regina Apostolorum               | ora          |
| Virgo veneranda.           | ora            | Regina Martyrum,                 | ora          |
| Virgo prædicanda,          | ora            | Regina Confessorum,              | ora          |
| Virgo potens,              | ora            | Regina Virginum,                 | ora          |
| Virgo ciemens,             | ora            | Regina Sanctorum omnium,         | ота          |
| Virgo fidelis,             | OTA            | Regina sine labe concepts,       | ora          |
|                            | 010            | Saneta Maria ab Angelo aslutata, |              |
|                            |                | Sancta Maria ab Angelo annuntiat |              |
|                            |                |                                  |              |

Agnus Del, qui tollis pecesta mundi, Parce nobis Domine.

Agous Dei, qui tollis peccata mundi,

Exaudi nos Domine. Agous Dei , qui tollis pecata mundi , Miserere nobis.

- \*. Ora pro pobis sancta Del Genitrix:
- B. Ut digni efficiamus promissionibus Christi.
- \*. Domine exaudi orationem meam,
- w. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS

Concede, misericors Deus fragilitate nostrapræsidium, ut qui Sanctæ Dei Genitricis memoriam agimus, intercessioni ejus auxilio, a peccatis, et ab omni divino flagello liberemur. Per Christum Dominum nostrum, Amen, Mater Dei, memento mei

Peccatoris, atque rei.

Aquaeductus gratisrum,

Dona fontem lscrymarum Joschim, et Annæ Filia

Cum Filio tuo nos reconcilia. Amen. Laudi, e laudi in eterno a Gesù bambino. d a Maria immacolata.







# VISITA A SANTISSIMO SAGRAMENTO

## VISITA

## SS<sup>10</sup>. SAGRAMENTO

Eccoti, anima mia, alla presenza del tuo Dio su questo altare si trova Gesù Sagramentato, quel Dio, Anima mia, raccogliti, entra in te stessa, lascia da parte ogni pensiero terreno perchè ti accosti a parlare con Dio. Oh quanti serafini stanno qui intorno adorando il SS. Segramento ! Anima mia, adora cogli angeli , e co' serafini il tuo Signore ; quel Dio d'infinita maestà che fa beato il Paradiso!

ATTO DI PEDE E DI ADGRAZIONE

Adorato mio Gesù, perchè voi l'avete insegnato, io credo fermamente, che si è fatto uomo per amor tuo: che vi trovate in questo divin Sagramento, in anima, corpo, e divinità, e siete quello stesso Iddio che v'incarnaste, e moriste per me, che ora sedete glorioso alla destra del vostro divin padre, e che dovete un tempo esser mio remuneratore. Credo tutto ciò, mio Gesù; e credo in voi prima infallibile verità: credo, Signore, ed accrescete la mia fede : mentre io, ai vostri piedi santissimi umiliato, vi adoro con tutto l' intimo

del cuore, vi adoro insieme con gli angeli del paradiso, vi adoro in ispirito, e verità; e nella considerazione dell' abisso delle vostre infinite perfezioni, e del mio nulla, tutto mi perdo e mi confondo!

#### ATTO DI SPERANZA

Gesù, mio Dio, di tutte le speranze per le vostre promesse, spero nella vostra misericordia ogni bene: so, che il vostro sangue mi perdona i peccati, mi sa accostare con confidenza al padre, mi apre le porte del Paradiso: da voi aspetto l'abbondanza delle vostre grazie, per vivere santamente sino alla morte . e poi godervi nel Paradiso! Sto certo, che quanto da voi spero, tanto conseguirò.

## ATTO DI AMORE

O Sagramentato mio Gesù voi siete tutto beneficenza verso di me, voi da per tutto spargete fiamme di carità, spirate fuoco di amore, ed io son tutto durezza, futto gelo verso di voi : vorrei ardere del vostro amore, vorrei amarvi quanto vi ama tosa basta a salvarmi. Dio delle miil cielo, e la terra. Ah! mio Gesù, sericordie, soccorrete la mia fragilità.

accendete, vi prego, nel freddo mio cuore un amore degno di voi; fate che io vi ami con tutta l'anima mia, con tutto me stesso; vi amo, e vi amerò sempre, mio creatore. Mio redentore, vorrei vedervi amato da tutto il mondo, e vorrei procurarvi tutta la gloria che meritate a costo di tutto il mio sangue.

## ATTO DI PENTIMENTO

Ah! Signore, conosco la mia empietà, detesto le mie mancanze : la polvere si è innalzata contro di voi: il fango si è contro di voi sollevato; il nulla se l' ha preso contro il tutto. Ah! mio Gesù , sono un mostro di iniquità, mi son fatto forte contre all' Onnipotente, ed invece di amarvi, vi ho disgustato, e quel ch'è peggio, avanti di voi Sagramentato per me. -Ve ne chiedo in questa sera perdono : me ne pento : detesto sopra ogni male le offese fatte contro voi, infinito bene, amabile sopra ogni cosa. Gesù mio, prima morire, che più peccare. Dio mio, io sono indegno del perdono, ma una vostra occhiata pie-

#### ATTO DI RINGRAZIAMENTO

Con tutto il cuore vi ringrazio che siete restato fra noi nel SS. Sagramento, che siete veramente tante volte venuto in me nella santa comunione facendovi cibo mio, e che ora mi ammettete alla vostra presenza. Vi ringraziino per me gli angeli, i santi, le anime giuste, e sopra tutti la vo stra divina madre Immacolata Maria santissima.

#### OFFERTA

Gesù mio, voi avete sacrificato tutto voi per amor mio; che posso rendervi io? Vi offerisco in perpetuo olocausto tutto me, e a voi consagro l'anima mia, ed il mio corpo, le potenze, ed i sensi, quanto posso; sia tutto vostro, e non mio, tutto questo mio povero cuore.

## PREGHIERA

Vi raccomando, o Signore, la chiesa cristiane virtù. vostra sposa, il sommo Pontefice che n'è il capo visibile, ed il nostro governano; per li miei parenti, bepastore. Riempiteli del vostro spi- nefattori ed amici; e con modo sperito per la loro, e nostra santifica- ciale anche per gl'inimici , perchè zione . Vi raccomando gli eretici , voi così comandate. Vi chiedo finalgl' insedeli, assinchè dalle tenebre pas- mente da questo trono di misericor-

sino una volta alla luce della vera vostra credenza.

Vi raccomando i miei bisogni spirituali, e temporali , quelli di tutta l'intiera mia famiglia; non che di quella del pio istitutore di questa sacrosanta serale benedizione, datele il necessario sostentamento, e fate che regni in essa la vostra pace.

Concedete, o Signore, suffragio alle anime sante del purgatorio, ajutate gli agonizzanti in quell' estremo bisogno, consolate gli afflitti; vi prego ancora per li miseri peccatori, accincchè illuminati del vostro santo lume, e convertiti colla vostra santissima grazia per mezzo di una sincera penitenza, ritornino a voi, padre amoroso, che siete sempre pronto ad accoglierli; vi prego ancora per il nostro Sovrano , sua Real famiglia, e suoi ministri di Stato, acciò sian pieni di giustizia, e di tutte le

Vi prego per tutti coloro che ci

dia, da questo tabernacolo di carità, da questo altare di grazie , quello che tante volte avete promesso di darmi; vi chiedo lo spirito buono, e per mezzo vostro, dolcissimo mio Gesù , lo chiedo dall' eterno vostro divin padre . Datemelo , acciocchè vi possa amare per sempre . Datemelo acciocchè mi renda forte contro il demonio, e terribile a tutto l'inferno. Datemelo, acciocchè io con questo spirito, e con questa grazia possa perseverare mai sempre nel bene , fino all'ultimo respiro della mia vita. Esaudite, Signore, i pianti miei ; esaudite le mie preghiere .--Dio delle misericordie, così mi avrete sempre soggetto alle vostre leggi, e sempre sarà questa impressa dentro il mio seno.

## AFFETTI

## PRIA DELL' EUCARISTICA COMUNIONE

Cantica composta da Silvio Pellico nel carcere dello Spielberg, quando intermissimo gli venne recato il SS. Viatico.

-027e

Amo, e sovra il cor mio palpitò il core Del mio diletto, ed era, ah! la tremante Lingua osa dirlo appena, era il Signore! Il Signor, che di gloria efavillante Regna ne cieti, e sua delizia è pure Il picciol uomo in questa valle errante! Ed attonite il mirano le pure Intelligenze, scendere ammantato A questo erede di colpe, e sciagure. Ed il povero verme lacerato Sanar colle sue mani, e a tutti i mondi Ridir sua gioja , se da tale è amato. Io lo vidi per baratri profondi Movermi incontro, e gridar dolcemente « Perchi cotanto al mio deslo t'ascondi? E più e più appressavasi, e ridente Più e più del suo viso era il fulgore; Ed arsi, ed arderonne eternamente. Amo, e sovra il cor mio palpitò il core Del mio diletto, ed era, ah et il proclamo All universo in faccia, era il Signore ! Io to vidi il conobbi, ci m'ama, io l'amo!

## PRIA DELLA SANTA COMUNIONE

Eterno genitore

Io t'offro il proprio figlio,
Che in pegno del suo amore
Si vuole a mo donar.
A lui rivolgi il ciglio,

A lui rivolgi il ciglio, Mira chi t'offro; e poi Niega, Signor, se puoi, Niega di perdonar.

Si reciteranno tre Requiem per l'anima dell'ultime della famiglia del pio istitutore di questa serale santa benedizione.

## HYMNUS

Pange lingua gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium Fructus ventris generosi Rex effodit gentum.

Nobis datus, nobis natus Ex intacta Virgine, Et mondo conversatus Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit ordine.

In supremae nocte coense Recumbens cum fratribus, Observata lege piene Cibis in legalibus, Cibum turbae duodenae Se dat sui manibus.

Verbum caro, pauem verum Verbom carnem efficit, Fitque sanguis Christi merum. Et si sensus deficit, Ad firmandom cor sincerum Sola fides unificit.

Tantum ergo Sacramentum Veoeremar ceruai: Es antiquum documentum Novo caedat ritui: Praeste fides supplementum Sensuum defertui.

Genitori, Genitoque Laus et jobilatio, Salus houor, virtus quoque Sit et beuedictio, Procedenti ab utroque

### Compar sit Indatio. Amen-OREMUS

Deus, qui nobis Serramento mirabili passionis hae memoriam reliquisti: tribue quessumus; ita nos corporis, et sanguisis tui secra mystria: venerzi, ut redemptionis haes fractum in nobis jugiere sentiamus. Qui vivis, et regnas per omnis asceula secculorum. Amen.



#### INNO

T apri o lingua, e leva un cantien Al più aobile mistero, Corpo e sangue in uo glorifica, Che a salvare un mondo jotero Versò il figlio della Vergine, Delle genti sommo re,

Qui disceso, e nato pargolo.

Da prescelta intatta madre,
Semento celeste eloquio
In sembianze assai leggiadre,
De miracoli nell' ordine
A suo corso il line diè.

Quando a cena, che fu l'ultima Co' fratelli suoi s' assise, Le vetuste cerimonie Dalla menva non dismisa, Al comesso di que' dodici Di sue mani ruppe il pan.

Presso il Verbo il fral degli nomioi Fa del pan carne verse; Ed in sangue il vin ricambia, Se al mistero il senso tace, A'credenti di cor docile Saota fe' non parla invan,

Proni al suol da noi si veneri Il più augusto Sagramenta; Ceda orsù la prisca immagior Al novello Testamento: Sola fede ci corrobori D'ogni senso la virtà.

Padre e Figlio canti e apelapda Nostra gioja, eterna lode, Mille voci abcor s'accordino In festevole melode, E d'entrambi all'almo Spirita Suonin grate colassi. Così ria.

#### PRECHIAMO

O lddio, il quale nel maraviglioso Sagrameoto ci aredizzinto-memoria della vontra passione, fate grazia di accordineri che noi cuel verenziasino i signi misteri del corpo, e del sangue vostro da potere indi sperimentarno noi stessi renotammente il frutto della vorda redenziane. Il quale vivete, a regnate nei secoli dei secoli. Così sia.

La S. di N. Pupa Gregorio XVI conceda giorni 160 d'indulganza a tutti coloro, i quali devotamente reciteranno la sopradetta sucra visita; di indulganza plenaria a tutti soloro, i quali vi anzisteranno per lo notirero anno, applicabili anno alla antrea sana del pargatorio, da lucrarri in un giorna dell'ottava del Corpus Domini.

## PREGHIERE PRE LA BUONA MORTE

Composte da una vergine protestante convertita alla religione cattolica, all età di anni 15, e morta di anni 15 in odore di santità, che si revitano nella venerabile cata degli eserci-j spirituali di S. Carlo in Palermo, precolute dal catino Miscerce, ed in Congregazione nei giorni destinati all'esercizio della buona morte.



Gesù, Signore Dio di bontà, padre di misericordia, io mi presento innanzi a voi con un cuore umiliato, contrito, e confuso; vi raccomando la mia ultima ora, e ciò che dopo di essa mi attende.

Quando i piedi immobili mi avvertiranno che la mia carriera in questo mondo è presso a finire. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando le mie mani tremole, e intorbidite non potranno più stringervi crocifisso, e mio malgrado lascerovvi cadere sul letto del mio dolore. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando i miei occhi offuscati, e travolti all'orrore della morte imminente, fisseranno in voi gli sguardi languidi, e moribondi, Musricordioso Gesù, abbiate pietà di me.

delle tenebre, che vorrà togliermi la vista consolatrice delle vostre misericordie, e precipitarmi in seno alla disperazione. Misericardioso Gesù abbiate pietà di me.

Quando le mie labbra fredde, e

tremanti pronunzieranno per l'ultima volta il vostro nome adorabile. Miseticordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando le mie guance pallide, e livide ispireranno agli astanti la compassione ed il terrore, e i miei capelli bagnati dal sudor della morte, sollevandosi su la mia testa, mi annunzieranno prossimo il mio fine. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quado le mie orecchie presso a chiudersi per sempre ai discorsi degli uomini, s' apriranno per intendere la vostra voce, che pronunzierà la irrevocabile sentenza, onde verrà 63sata mia sorte per tuttu la eternità. Misericordiano Gesà, abbiate pietà di me.

Quando la mia immaginazione agitata da orrendi e spaventevoli fantasmi sarà immersa in mortali tristezze, ed il mio spirito turbato dall' aspetto delle mie iniquità, e dal timore della vostra giustizia lotterà contro l'angelo delle tenebre, che vorrà togliermi la vista consolatire delle vostre misericordie, e precipitarmi in seno alla disperazione . Misericardioso Gesù , obbiete pietà di me.

Quando il mio debole cuore so-

praffatto dal dolore della malattia sarà sorpreso dagli orrori della morte, e spossato degli sforzi, che avrà fatti contro i nemici della mia salute. Misericordioso Gesù, abbiate vietà di me.

Quando verserò le ultime lagrime, sintomi della mia distruzione rievetele in sscrificio di espiazione, affinehè io spiri come una vittima di penitenza; e in quel terribile momento. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando i miei parenti, ed amici stretti a me d'intorno s' inteneriranno sul dolente mio stato, e v' invocheranno per me. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando avrò perduto l'uso di tutti i sensi, ed il mondo intero sarà sparito da me, ed io gemerò nelle angosce dell'estrema agonia, e negli affanni di morte. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando gli ultimi sospiri del cuore sforzeranno la mia anima ad uscire dal corpo, accettateli come figli di una santa impazienza di venire a voi. Misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

Quando la mia anima sull'estremità rito Santo. Così sia.

delle labbra uscirà per sempre da questo mondo, e lascerà il mio corpo palidio, freddo e senza vita, accettate la distruzione del mio essere come un omaggio, che io voglio rendere alla vostra divina maestà. Misericordioso Gesìs abbiate pietà di me.

Finalmente quando la mia anima comparirà innanzi a voi, e vedrà per la prima volta lo splendore immortale della vostra maestà, non la rigettate dal vostro cospetto: degnatevi ricevermi nel seno amorsos della vostra misericordia, affinchè io canti e-ternamente le vostre lodi. Misericordioso Gestà, abbiate pietà di me.

## ORAZIONE

O Dio, che condannandoci alla morte, ce ne avete eccultato il momento, e l'ora, fate, che passando nella giustizia, o nella santità tutti i giorni della mia vita, io possa meritare d'uscire da questo mondo nel vostro santo amore, per i meriti di nostro Signor Gesù Cristo, che viva e regna con voi nell'unità dello Spirito Santo. Così sia.

#### OBAZIONE

che faceva

## SAN PIO QUINTO

RELLE SUE PIÙ ARDUE NECESSITA"

Gesù Cristo crocifisso figlio della SS. Vergine Maria, aprite le vostre orecchie ed ascoltatemi, siccome ascoltaste Maddalena contrita, ed il buon ladrone sul monte Calvario .--Credo in Deum etc.

Gesù Cristo crocifisso, figlio della SS. Vergine Maria, aprite gli occhi vostri, e guardatemi così come guardaste dall' albero della croce l'addolorata, ed afflitta vostra madre .--Credo in Deum etc.

Gesù Cristo crocifisso figlio della B. V. M. aprite la vostra bocca, e parlatemi, siccome parlaste a S. Giovanni quando lo deste per figlio alla vostra SS. madre .- Credo in Deum etc.

Signor mio Gesù Cristo figlio della SS. Vergine Maria aprite le vostre braccia ed abbracciatemi siccome le apriste sull'albero della santa croce per abbracciare tutto il genere umano. -Credo in Deum etc.

Beatissima Vergine Maria aprite il vostro cuore, e ricevete il mio; e quello che vi domando, esauditemelo, se così è piacere della vostra santissima volontà .- Credo in Deum etc.

Respice Domine Sancte Pater de sanctuario tuo, de excelso cœlorum habitaculo, et vide hanc sacrosanctam hostiam , quam tibi offert magnus Pontifex noster sanctus puer tuus Dominus Jesus Christus pro peccatis mundi. Ecce vox sangninis fratris nostri Jesu clamat ad te de Cruce . Exaudi, Domine; placare, Domine: attende; et fac: ne moreris propter temetipsum Deus meus, quia nomen tuum invocatum est super civitatem istam, et super populum tuum, et fac nobiscum secundum misericordiam tuam. Amen.

Domine Jesu Christe, filii Dei vivi, pone passionem crucem, et mortem tuam inter judicium tuum, et animam meam, nunc, et in hora mortis meae; et mihi largiri digneris gratiam . et misericordiam: vivis, et defunctis requiem , et veniam ; ecclesiam tuae pacem, et concordiam; et nobis peccatoribus vitam, et gloriam saempi-Signor mio Gesù Cristo, figlio della ternam. Qui vivis, et regnas, etc.

# ORAZIONI

PER OTTENERE DA DIO

## CESSAZIORE DEL CROLERA

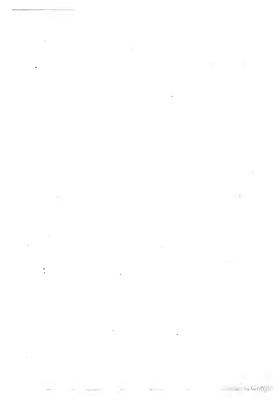

## PROEMIO

Chiese santa, ispirata da Dio vuole, che nelle calannità pregassimo l'Altissimo per cessare di flagellarci.

Et sale oggetto il Dontefieo S. Gregorio intitui le Sianie maggiori, e le contigenduati cazioni utila cinestanza che la poste inferina pre l'Europa utta. Ropo sale pias intitujione con effetto inconinciò il morbo a definare i porone e nella altre cospicue città.

Le Sicilia poi tanto cara al detto Rontefee a seguo che vi edificò cinque monasteri di Cassinesi, ne risenti de grandi vantaggi recitandosi le connate lisanie dal doppio eleto, er dal popolo.

Su tale, principio il Neal Ordine militare Costantiniane, noy l'ultimo mellapetatica della opere di pichi, a molto grante nella glarica del Signete coi sentimenti più vivi della fodo di Cristo di fa ad implacare des Olio, colla pregliera, la cessozione del choleca, e l'institumbà del olive Gray Moaestro, dei Costantiniani, dell'Leccito, es del popolo tutto.

Indi seguicanne le preci alle guay medier di Olio, disponsatico, o teccina colle grazie, pre le cui mezco si ostengeno le diviner mitestacció, o prociou quello diretto ai dunti anoccati delle chiese, univertale di Bant l'Aposto delle Grett, di Actaniave, dunti Esema, o Camismo, di Acceso, di Gartano, at noutro protettere il Latiarca di Basilio, ed influe alle due Sante patrone di questro crittà, chaute Aranzo, o Sunto Obestato.

El stenezsi admuque un si ganube oggetta, tispomiendo uni alle postenese unita del circ Fo. S., Gary Moueste de uestes Ordines, abbam divisate, compesco las partes printuale che nelle uestes autorità ristai de Inquisita della provincia , manderes, a mestres spore, alle stampes il presente liberto, ondo passe fadilitatsi les section di qualemna delle seguenti preci, al al popolo la litania di volgate composta dal celotre. L'abox Cust. Mouetori per mundatrela a memoria, e cantatilo accompagnando il d'abutisimo daggamento.

## LITANIA MAGGIORE

| Kyrie eleison,                      | Sancte Paule, ora                    |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Christe eleison,                    | Sancte Andrea, ora                   |  |
| Kyrie eleison,                      | Sancte Jacobe, ora                   |  |
| Christe audi nos,                   | Sanete Joannes, ora                  |  |
| Christe exaudi nos,                 | Sancte Philippe, ora                 |  |
| Pater de cœlis Deus, Miserere nobis | Sancte Bartholomæe, ora              |  |
| Fili Redemptor mundi Deus, mis.     | Sancte Matthæe, ora                  |  |
| Spiritus Sancte Deus, mis.          | Sancte Simon, ora                    |  |
| Sancta Trinitas unus Deus, mis.     | Sancte Taddæe, ora                   |  |
| Sancta Maria, Ora pro nobis         | Sancte Mathia, ora                   |  |
| Sancta Dei Genitrix, ora            | Sancte Barnaba, ora                  |  |
| Santa Virgo Virginum, ora           | Sancte Luca, ora                     |  |
| Sancte Michael, ora                 | Sancte Marce, ora                    |  |
| Sancte Gabriel, ora                 | Omnes Sancti Apostoli, et E-         |  |
| Sancte Raphael, ora                 | vangelistæ, orate                    |  |
| Omnes Sancti Angeli, et Ar-         | Omnes Sancti discipuli Domini, orate |  |
| changeli, orate                     | Omnes Sancti Innocentes, orate       |  |
| Omnes Sancti beatorum Spiri-        | Sancte Stephane, ora                 |  |
| tuum Ordines, orate                 | Sancte Laurenti, ora                 |  |
| Sancte Joannes Baptista, ora        | Sancte Vincenti, ora                 |  |
| Sancte Joseph, ora                  | Sancte Georgi, ora                   |  |
| Omnes Sancti Patriarchæ et          | Sancte Nicasi, ora                   |  |
| Prophetæ, orate                     | Sancti Fabiane et Sebastiane, ora    |  |
|                                     | Sancti Joannes et Paule, ora         |  |
|                                     |                                      |  |

ora Per nativitatem tuam,

Sancta Chatarina.

lib.

| Per baptismum et sanctum je-         |
|--------------------------------------|
| janium taum, lib.                    |
| Per crucem et passionem tuam, lib.   |
| Per mortem et sepulturam tuam, lib.  |
| Per admirabilem Ascensionem          |
| tuam, lib.                           |
| Per adventum Spiritus Sancti         |
| Paracliti, lib.                      |
| In die Judicii, lib.                 |
| Peccatores, Te rogamus audi nos.     |
| Ut nobis parcas, Te rogamus.         |
| Ut nobis indulgeas, Te rog.          |
| Ut ad veram posnitentiam nos         |
| perducere digneris, Te rog.          |
| Ut ecclesiam tuam sanctam, re-       |
| gere et conservare digneris, Te rog. |
| Ut Domnum Apostolicum, et            |
| omnes Ecclesiasticos Ordi-           |
| nes in sancta Religione con-         |
| servare digneris, Te rog.            |
| Ut Turcarum, et Hæretico-            |
| rum conatus reprimere, et            |
| ad nihilum redigere digneris, Terog. |
| Ut inimicos sancte Ecclesiæ          |
| humiliare digneris, Te rog.          |
| Ut regibus, et principibus           |
| christianis pacem, et ve-            |
| ram concordiam donare di-            |
| gneris, Te rog.                      |
| Ut cuncto populo Christiano          |
|                                      |

69 pacem, et unitatem largiri digneris, Te rog. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et conservare digneris, Te rog. Ut Magnum Magistrum nostrum facias optimum in pace, e formidabilem in bello, Te rog. Ut mentes nostras ad cœlestia desideria erigas. Te rog. Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona re-Te rog. tribuas. Ut anima nostras, fratrum, propinquorum, et benefactorum nostrorum ab mterna damnatione eripias, Te rog. Ut publicam salutem incolumen conservare digneris. To rog. Ut fructus terræ dare, et conservare digneris. Te rog. Ut omnibus fidelibus defunctis requiem æternam donare digneris, Te rog. Ut nos exaudire digneris, Te rog. Filii Dei, Te rog. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Parce nobis Domine

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, Exaudi nos Domine Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Christe audi nos,

Christe exaudi nos,

Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison. Pater noster.

Qui habitat in adjutorio Altissimi, in protectione Dei cœli commorabitur.

Dicet Domino, susceptor meus es tu, et refugium meum; Deum meus sperabo in eum.

Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et a verbo aspero. Scapulis suis obumbrabit tibi, et

sub pennis ejus sperabis. Scuto circumdabit te veritas ejus,

non timebis a timore nocturno.

A sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris, ab incursu, et dœmonio meridiano.

Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis, ad te autem non appropinquabit.

Vernmtamen oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbis.

Quoniam tu es Domine spes mea,

Exaudi nos Domine altissimum posuisti refugium tuum.

Non accedet ad te malum, et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.

Quoniam Angelis suis mandavit de te; ut custodiant te in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.

Super aspidem, et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem, et draconem.

Quoniam in me speravit liberaboeum, protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.

Clamabit ad me, et ego exaudiam. eum, cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum.

Longitudine dierum replebo eum, et ostendam illi salutare meum. Gtoria Patri.

## ORATIO

Preces populi tui, quesumus Donine clementer exaudi: ut qui juste pro peccatis nostri a flagello choleræ affligimur, pro tui nominis gloria misericorditer liberemur.

Deus qui non mortem sed pæniten-

tuum ad te revertentem propitius re- remur, eripias. spice: ut dum tibi devotus existit iracundize tua flagella ab eo clemen- tentia placaris, præces populi tui ter amoveas.

Ne despicias omnipotens Deus, populum tuum in afflictione choleræ clamantem, sed propter gloriam nominis tui, tribulatis succurre placatus.

Da nobis, quæsumus Domine, piæ suplicationis effectum, et pestilentiam, famemque propitiatus averte: ut mortalium corda cognoscant. et te indignante talia flagella prodire, et te miserante cessare.

Deus, cui proprium est misercri semper, et parcere : suscipe deprecationem nostram, ut nos, et omnes famulos tuos, quos delictorum catena costringit, miseratio tuæ pietatis elementer absolvat.

Exaudi, quæsumus Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis, ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus, et pacem.

Ineffabilem nobis, Domine, miseut simul nos, et a peccatis omnibus piternam.

tiam desideras peccatorum populum exuas, et a prenis, quas pro his me-

Deut, qui culpa offenderis, nonisupplicantis propitius respice, et flagella tua iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur, averte.

Deus, refugium nostrum et virtus, adesto pii Ecclesiæ tuæ precibus auctor ipse pictatis, et præsta: ut quod fideliter petimus, efficaciter consequamur.

A cunctis nos quæsumus Domine. mentis et corporis, desende periculis et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei genitrice Maria, cum beatis Apostolis tui Petro et Paulo atque bcato Georgio, et omnibus Sanctis incolumitatem nobis a cholera tribuæ benigno et pace, ut dextructis adversitatibus et erroribus universis ecclesia tua secura tibi serviat libertate.

Deus, omnium fidelium Pastor et Rector, famulum tuum N. N. quem-Pastorem Ecclesiæ tuæ præesse voluisti, propitius respice: da ei quæsumus, verbo et exemplo, quibus præest, proficere, ut ad vitam, una ricordiam tuam clementer ostende : cum grege sibi credito, perveniat semPretende, Domine, famulo tuo Regi Frankando Supremo Ordinis nostri Magistro, d'Atterm crelestis auxilli, ut tua protectione munitus, perpetuo sit justus, fortis, pius, providus, ac indefesus hujus nostri Ordinis Rector, infidelium expugnator, justitia cultor, meritorum et demeritorum remunerator: Ecclesie tue Sanctæ, et catholicae fidei defensor ac decus, ad laudem tui Nominis gloriosi: et post diuturnam leficitatem in terris, aeterna beatitudine, to largiente perfruatur in cœlis. Per Christim etc.

#### ORATIO

# A SANCTISSINO DONINO NOSTRO ERBANO VIII

EDITA

Ante oculos tuos, culpas nostras ferimus, et plagas quas accepimus conferimus.

Si pensamus malum quod fecimus, minus est quod patimur, majus est quod meremur.

Gravius est quod commisimus, levia, et quod toleramus.

Peccati pœnam sentimus, et peccandi, pertinaciam non vitamus.

In flagellis tuis infirmitas nostra teritur, et iniquitas non mutatur. Mens ægra torquetur, et in opere non se emendat.

Si expectas, non corrigimur: si vindicas, non duramus.

Confitemur in correctione quod egimus: obliviscimur post visitationem quod flevimus.

Si extenderis manum, facienda promittimus: si suspenderis gladium, promissa non solvemur.

Si ferias, clamamus at pareas: si perspexeris, iterum provocamas ut ferias.

Habes Domine confitentes [reos: novimus quod nisi dimittas, recte nos perimus.

Praesta pater omnipotens sine merito quod rogamus, qui fecisti ex nihilo qui te rogarent. Per Christum Dominum nostrum.

#### ORATIO

Respice Domine Sancte Pater de Sanctuario tuo, et de excelso cœlorum habitaculo, et vide hanc sacro-

Magnus Pontifex noster Sanctus Puer Jesus; Sancta Crux esto mihi adjutuus Dominus Jesus pro peccatis fra- trix nunc, et in ora mortis meæ. Amen. trum suorum, et esto placabilis super multitudinem malitiæ nostræ: ecce vox sanguinis Fratris nostri Jesu clamat ad te de Cruce, exaudi Domine, placare Domine, attende, et & Sanctus et immortalis, miserere fac ne moreris propter temetipsum, Deus meus, quia nomen tuum invocatum est super civitatem islam, et super populum tuum et fac nobiscum secundum misericordiam tuam. Amen.

na, Dominus tecum Benedicta tu in- Il mio cuore con tutti gli affetti

sanctam Hostiam , quam tibi offert qui in te pependit . Dominus meus

#### TRISAGIO

A Sanctus Deus A Sanctus fortis. nobis. Christus nobiscum stat, Amen.

## ASPIRAZIONE

Signore vi prego benedire Ave Crux benedicta, sanguine ple- La mia anima con tutte le potenze, ter arbores, et Benedictus fructus Il mio corpo con tutti li sensi.

# LITANIA

DELL

# BEATA YERCIDE MARIA

| Kyrie eleison,             |                | Virgo potens,            | Ora pro nobis |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Christe eleison,           |                | Virgo clemens,           | ora           |
| Kyrie eleison,             |                | Virgo fidelia,           | ora           |
| Christe audi nos,          |                | Speculum justitize,      | ora           |
| Christe exaudi nos,        |                | Sedes sapienties         | ora           |
| Pater de cœlis Deus,       | Miserere nobis | Causa nostra letitim,    | ora           |
| Fill Redemptor mundi Deus, | mis.           | Vas spirituale,          | ora           |
| Spiritus Sancto Dens,      | mis.           | Vas honorabile,          | ora           |
| Sancta Trinitas nous Deus, | mis.           | Vas insigne devotionis,  | ora           |
| Sancta Maria,              | Ora pro nobis  | Rosa mystica,            | ora           |
| Sancta Del Genitrix,       | ora            | Turris Davidica,         | BIO           |
| Sancta Virgo Virginum,     | ora            | Turria eburnea,          | ora           |
| Mater Christl,             | ora            | Domus aurea,             | ora           |
| Mater divine gratie,       | ora            | Fæderis arca,            | ora           |
| Mater purissima,           | ora            | Janua cœli,              | ora           |
| Mater castissima,          | ora            | Stella matutina,         | ora           |
| Mater inviolata,           | ora            | Salus infirmorum,        | ora           |
| Mater intemerata           | ora            | Salus infirmorum,        | ora           |
| Mater amabilis,            | ora            | Salus Infirmorum,        | orá           |
| Mater admirabilis,         | ora            | Refugium peccatorum,     | ога           |
| Mster Creatoris,           | ora            | Consolatrix afflictorum, | ora           |
| Mater Salvatoris,          | ora            | Auxilium Christianorum,  | ora           |
| Virgo prudentissima,       | ora            | Regina Angelorum,        | BIG           |
| Virgo veneranda,           | ora            | Regina Patriarcharum,    | ora           |
| Virgo prædleanda.          |                | Regins Propheteers       | 078           |

Ora pro nobis Regina Apostolorum Regina Martyrum, Regioa Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum omnium, Regina sine labe concepta, Saneta Maria ab Angelo salutate, Sancta Maria ab Angelo annuntiata, Saocta Maria ab Angelo venerala, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Parce nobis Domice. Agnus Del, qui tollis peccala mundi, Exaudi nos Domine. Agnus Dei , qui tollis pecata muodi , Miserere nobis. \*. Ora pro pobis sancta Del Genitrix. s. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

\*. Domice exaudi oralionem meam, w. Et clamor meus ad te veniat.

#### ORATIO

Concede, misericors Deus fragilitate nostras præsidium, ut qui Saoctæ Dei Genitricis memoriam agimus , intercessioni ejns auxilio , a flagello choleræ liberemur . Per Christum Dominum nostrum, Amen.

### INNO

ora

ога

ога

aro

ora

Ave Maris Stella. Dei Mater alma. Atque semper virgo. Felix Cœli porta. Sumens illud Ave Gabrielis ore. Funda nos in pace, Muntans Hevæ nomen. Solve vincla reis. Profer lumen cæcis. Mala nostra pelle, Bona, cuncta posce. Monstra te esse matrem. Sumat per te preces. Qui pro nobis natus, Tulit esse tous.

Virgo singularis. Inter omnes mitis, Nos culpis solutos, Mites fac, et castos. Vitam præsta puram. Iter para tutum, Ut, videntes Jesum. Semper collætemur. Sit laus Deo Patri. Summo Christo decus. Spiritui Sancto, Tribus honor unus. AMEN.



76

7. In Conceptione tua immacu- filium tuum; qui tecum vivit et relata tu Virgo permansisti.

filium peperisti.

#### ORATIO

Domine, delictis ignosce, ut qui tibi placere de actibus nostris non valemus, Genetricis Filii tui Domini Sancta Dei Genitrix, nostras deprenostri intercessione a pestifero cho- cationes ne despicias, sed a cholera leræ morbo salvemur. Per cumdem libera nos Virgo gloriosa et bene-Dominum nostrum Jesum Christum dicta. Amen.

gnat in unitate Spiritus Sancti Deus, n/. Ora pro nobis patrem, cujus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Ave filia Dei Patris, Ave Mater Dei filii, Ave sponse Spiritus Sancti, Ave Templum Sanctissimæ Trinita-Famulorum tuorum, quæsumus tis, quare nos libera a cholera morbo.

Sub tuum præsidium confugimus,

## LODI

Salve Regina, Virgo potens omnia tibi possibilia sunt Virgo potens omnia tibi possibilia sunt Mater Misericordiæ, Virgo potens omnia tibi possibilia sunt Vita dulcedo. Et spes nostra Salve, Viceo potens omnia tibi possibilia sunt Viceo potens omnia tibi possibilia sunt Ad te clamamus. Exules, fili Hevæ, ad te suspiramus, Virgo potens omnia tibi possibilia sunt Gementes, et flentes in hac la-Virgo potens omnia tibi possibilia sunt crymarum valle,

Virgo potens omnia tibi possibilia sunt Eja ergo Advocata nostra, Illos tuos misericordes oculos ad

Virgo potens omnia tibi possibilia sunt nos converte. Et Jesum benedictum fructum ven-

Virgo potens omnia tibi possibilia sunt tris tui,

Nobis post hoc exilium ostende, Virgo potens omnia tibi possibilia sunt, Virgo potens omnia tibi possibilia sunt; O Clemens, o Pia, O dulcis Virgo Maria. Omnia dedit tibi Pater per Filium tuum. Omnia in manu tua sunt, et tibi possibilia. v. A cholera By. Libera nos Virgo potens, Libera nos Virgo potens, Per immaculatam conceptionem tuam, Per sanctam nativitatem tuam. Libera nos Virgo potens, Per admirabilem annuntiationem tuam, Libera nos Virgo potens, Per salututarem purificationem tuam, Libera nos Virgo potens, Per gloriosam assumptionem tuam, Libera nos Virgo potens, Peccatores. Te rogamus audi nos, Ut veram pointentiam nobis impetrare digneris, Te rog. Ut ecclesiæ Sauctæ, cunctoque populo christiano pacem impetrare Te rog. digneris, Ut ab exitio cholerici morbi, jam minitantis, nos defendere, et liberarare digneris, Te rog.

## Et si vere ingressus fuerit in civitatem

Ut cholericum morbum divino, et adorando judicio, propler peccata nostra, hie debaccantem, procul a nobis repellere tua pietate, et intercessione digneris,

Te rog.

Mater Dei, Virgo potens,

Te rog.

#### ORATIO

Concede quassumus omnipotens ne, a cholera libereatur in terris, et Deus, ut fidels tui, qui sub Sanctissimæ Virginis Mariæ nomine, et pro-lur in cells. Per Dominum etc.

#### ANAGRAMMA

Ave Maria gratia plena Dominus tecum.

Deipara inventa sum, ergo immaculata.

#### ASPIRAZIONI

Vergine Madre del mio Signore, Datemi la vostra benedizione. Vergine e Madre, Non mi abbandonate.

### CANZONCINA

Come giglio tra le spine Sei tu, Vergine Beata, Dalle colpe preservata, Perchè Madro del Signor.

La Figlia, la Sposa, La madre amorosa Di chi la formò.

Evviva Maria, Maria evviva, Evviva Maria E chi la creò.

O Verginella
Quanto sei bella,
Madre di Dio,
Questo cuor mio
S'è innamorato di tua beltà.

Quanto è dolce, o Madre mia,
Il tuo nome di Maria;
Mi dà pace,
E tanto piace;
Che 'l vorrei sempre chiamar.

#### GIACULATORIE

Madre di Dio ricordati di me. Vergine e Madre fate ch' io mi ricordi sempre di Voi.

Vergine Maria, madre di Dio, pregate Gesù per me.

O Signora, fate che Gesù non mi scacci da sè.

O Maria, non cessi mai il mio cuore d'amarvi, nè la lingua di lodarvi.

O Signora, per l'amor che portate a Gesù ajutatemi ad amarlo.

O Maria io tutto mi dono a voi ; voi accettami, e conservatemi.

O madre, che io non posi, sin tanto che non vi ami focosamente. O Signora, non mi abbandonate

sino alla morte. Ave Maria, mamma mia.

Santa Maria, avvocata mia, pregate per me.

## S. PROLO

L'Apostolo delle genti montre venira trapportato dalla Palestina a Roma, per esserri giudictate, nautraga di Ablita, ore di mento da una ripera. I soni cutodi dissero, che gili per perseguitavano, facendolo assalire dagi animala velenni: il Santo però, atzando in mano con la viecra in essa attaccata, gittalia frenzo en flonco. Tale avvenimenos cambió d'o notificato plano de degli assanti, che lo credettero uo Dio, perchò dal veleno del rettile rimasto era illeno.

Fu quindi condotto al Governatore dell'Isola, Publio, che giacera infermo per ostinata dissenteria. L'Apostolo gli pose le masi sul capo, ed invocando il nome Santissimo di Gesù lo guari. Tutto ciò ata cel Capo vitt degli atti degli Apostoli.

Or noi invocheremo questo grande Apostolo con la recita di tre Paler coster, tre Ave Maria, e tre gloria Patrl, con l'Iono e la Orazione che la Santa Chiesa gii dedica, implorando , la Dio mercè, di esser liberi dalla dissoletria, sintomo letale del cholera.

Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri, Si replicatao tre volt

## INNO

Egregie Doctor Paule mores instrue, Et nostra tecum pectora in cœlum trahe, Velata dum meridiem cernat Fides, Et Solis instar sola regnet Charites.

Sit Trinitati sempiterna gloria,

Honor, potestas, atque jubilatio,
lu unitate que gubernat omnia,
Per universa esternitatis secula. AMEN.

Sancte Paule Apostole Prædicator veritatis, et Doctor gentium, in quo gratia Dei vacua non fuit, sed semper remansit, intercede pro nobis, alleluia.

- . Sancte Paule, per quem omnes gentes acceperunt gratiam Dei.
- B'. Intercede pro nobis ad Deum, qui te eligit.

#### ORATIO

Deus qui multitudinem gentium beati Pauli Apostoli pradicatione docuisti; da nobis quasumus, ut cujus adventus in insulam Melitensem commemorationem colimus, a dysenteria liberemur, atque ejus apud to patrocinia sentiamus. Per Christum Dominum nostrum etc.



# S. SEBESTIEBO

Glorioso martire milanese, dalla Romana Chiesa Inrocato come proteitore di initi i morb contagiosi, è atato ammesso con particolarità nella litania maggiore, che per tutto l'orbe cattolico si recita.

Quasto Santo è stato eletto patrono dal doppio clero palermitano; el 1 popolo vi fabbriolo acuosa, e bea adorna chiesa, ogdi data alla Veneralla, e Nobile Compagnia della Pezo. In ogni ano a 20 Gensaro II di lui simulacro al porta in processiono per la città, in commemorariono del suo martirilo sofferto l'anno 288, coll'intervento del metropolitano Capitolo, e della detta Compagnia.

Noi, seguendo I dettami della Santa Chiesa, lo pregheremo per salvarci dal cholera, che flagella le nostre contrade.

### INNO

Deus tuorum militum, Sors et corona præmium, Laudes canentes Martyris Absolve nexu criminis.

Hic nempe mundi gaudia, Et blanda fraudum pabula Imbuta felle deputans, Pervenit ad cœlestia.

Pænas cucurrit fortiter,
Et sustulit viriliter,
Fundensque pro te sanguinem
Æterna dona possidet.

Ob hoc precatu supplici
Te poscimus piissime
In hoc triumpho Martyris
Choleram pelle a servulis.

Laus et perennis gloria
Patri sit atque Filio,
Sancto simul Paraclito
In sempiterna sæcula. AMEN.

## ORATIO

Præsta quæsumus omnipotens Deus, ut intercedente beato Sebastiano Martyre tuo, a cholera liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mandemur in mente. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# SS. COSMA & DAMIARO

Questi due fratelli nacquero io Egea nell' Arabia il 27 Settembre 285; le di loro reliquie nella maggior parte sono in Roma in una bella chiesa ad essi titolata, costrutta da S. Felice Papa biasvolo di S. Gregorio Magno.

Andando alla crociata il gentituomo francese Giovanni di Belmonte riportò alquante reliquie de fratelli martiri, e il depose in una chiesa, che in di loro nome innalaò in Lusarche, ove luttora ai renerano.

La Santa Chiesa per il gran dono de miracoli, specialmente nel nance le maiatte (per cui fernos creciul mence) il scello per suoi protettori, e il vivoca nella mattà delli Quarsima di ogni anno, per conservare in salutar i fedeli di Critto, che osservono tito chiesastico precutto. La cuttà di Piermeo poli nua norribrio pestilora zi prescello per suoi protettori, e con procusione di pretineza il Clero, il Senato ed il pepole tutto, portarono pomposamente su di una stessa bara si immerzi di dua Saul Tratelli, e quando si eccerare che con pasava la detta bara gli appetatti intantanemente si guarirano, presero la risbulzione di trasportari con gran vocicità per tutte la tarde (come tutti coggi a praticia); e con la città fiu libera dalla pesta.

Essendo guarita la città da talo contojo, i palermitani vollero monterre la loro gratitudine si detti Santigi con fabinirariono una chiesa a tre sarti, ore collocareno dei don unita statuo. el accusto alla stessa chiesa vi contrasero un Ortoriori per radusarvini i confrasi di una congraziono formatata di concre di essi Santi, che tuttora sussiste. Più Ind ri si albariciu un contiguo convecto di Frati Osservanti di San Francesco, il quale conobio prese il nome del Santi Comas o Dumisso.

Noi quindi li pregheremo col seguente Inno ed Orazione:

## ONNI

Sanctorum meritis inclyta gaudia
Pagamus, socii, gestaque fortia:
Gliscens fert animus promere cantibus
Victorum genus optimum.

Hi sunt quos fatue mundus abhorruit: Hunc fructu vacuum, floribus aridum Contempsere tui nominis asseciæ, Jesu Rex bone Cœlitum. Hi pro te furias atque minas truces
Calcarunt hominum, sævaque verbera;
His cessit lacerans fortiter ungula
Nec carpsit penetralia.

Cæduntur gladiis more bidentium,

Non murmur resonat, non querimonia;

Sed corde impavido mens bene conscia

Conservat patientiam.

Quæ vox, quæ poterit lingua retexere Quæ tu Martyribus munera præparas, Rubri nam fluido sanguine fulgidis Cingunt tempora laureis.

Te summa, o Deitas, unaque poscimus
Ut choleram abigas, noxia subtrahas,
Des pacem famulis ut tibi gloriam
Annorum in seriem canant. Amen.

#### ORATIO

Magnificet te Domine Sanctorum tuorum Cosmæ, et Damini beata solemnitas, quæ et illis gloriam tribuit sempiternam, et nos a choleræ angustiis liberos efficiat. Per Christum etc.

## S. ROCCO

Nacque in Mompellieri di Francia l'anno 1284, morto nel 1319 di anni 33; essendosi per la santità di sua vita oltremodo disfinto, ottenno dalla clemenza divina di poter guarire della pesto chiunque invocato lo avesse. Le reliquie di questo Santo riposano nella sontuosa chiesa fabbricata io suo onore nella suddetta città di Mompellieri.

Venezia però, maestra e donna d'ogni disciplina sutilaria contro i contagi, lo dichiarò suo principale patrono, e fabricovrt una chiesa dedicata al suo nome, e si è pregiata di alcune reliquie del Sauto, ottenuto dalla detta sua patria,

La Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana nell'averlo canonizzato ne stabili la festa il giorno 16 Agosto, invocandolo come protettore nelle calamità.

La Chiesa di Palermo poi lo ha seello per suo particolare patrono, e i di lui devoul le fabbricarono Chiesa e Collegio per gli orfazi, oggidi esistenti; le quali fabbriche avendo oltremodo patilo pel tremoto del 5 Marzo 1932, il Secuto di Palermo le ristorò. In ogni anno il Capilob dello Cattedrale il giorno 19 Agosto no accompagna il simulacro di unita agli atunni di esso Seminario, conducendo per le via della città.

Noi quindi nel perdurante spavento del cholera, corcheremo il di lui patrocinio con l'Inno ed Orazione, che segueno:

### INNO

Ave, Roche sanctissime, Nobili natus sanguine, Crucis signatus schemate Sinistro tuo latere.

Roche, peregre profectus Pestiferæ mortis tactum Curavisti mirifice, Tangendo salutifere.

Vale, Roche angelice,
Vocis citatus flamine,
Obtinuisti deifice
A cunctis pestem pellere.

#### ORATIO

Deus, qui beato Rocho per Angelum suum tabulsm eidem afferentem promisiti, ut qui ipsum invocaverit, a nullo pestis cruciatu læderetur, præsta, quæsumus, ut qui cjus memoriam agimus, ipsius meritis, et precibus a mortifero cholera, corporis, et animæ liberemur. Per Christum etc.

# S. CRETARO

Nacque in Tiece nel 1889, mori nel 1357 di anni 67. Questo gran Patriarca fu eletto protettore della città di Napoli, per averia in mille modi saivata da vari, flagelli e particolarmente da contagi.

Palermo vanta di aver fondato tre Chiese ed altrettante Case in onor di esso Santo, e con grao profitto lo ha invocato nello pubbliche calamilià; perciò noi nelle angustie del presente Cholera ricorrismo per esso lui a Dio, con il seguente Responsorio accompagnato con l'orazione, silinchè el hiberasse da tale Rigello.

## RESPONSORIUM

Si quæris heneficia, Ouæ Cajetanus depluit, Morbos, dolores, ulcera Miranda curat manus. Aereque, flore et oleo, Procelle, mors et demones Fugantur, atque pristince Menti redit insanus. Si quidpiam amiseris. Vel premeris inopia. Confide et opem postula, Nec labor erit vanus. Aereque, flore, etc. Dicat, et ista celebret Quecumque Gens mortalium Gallus, Hispanus, Italus, Dicat Panormitanus. Aereque, flore, etc. Gloria Patri, etc.

Aereque, flore, etc.

7. Ora pro nobis Sanctæ Gaetane

1. Ut a cholera liberemur.

## ORATIO

Omnipotens, sempiterae Deus, qui beatum Cajetanum Confessorem mirabiliter in tua providentia confideatem, terrena fecisti despicere, et donis confestibus abundare, concede propitius, ut qui ejus commemorationem colimus, confestis, ejusdem provideatim præsidia sentiamus, et liberi a confagiis ad sempiterna jugiter aspiremus. Per Christum etc. Quindi noi che militiamo sotto la sua regola, con fiducia non inferioro di coloro, che in vita lo invocarono, lo preghoremo a liberarci dal cholera, recitandoci la segnente litania:

## LITANIA

| i     | Sectator Penitentiæ                                  | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Apostolus Syriæ, et Græciæ,                          | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Emulus Patriarcarum,                                 | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Socius Prophetarum,                                  | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Doctor Gentium,                                      | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nobis | Tuba Spiritus Sancti,                                | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mis.  | Præce evangelicæ doctrinæ,                           | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mis.  | Malleus Hæreticorum,                                 | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mis.  | Prædiçator Veritatis,                                | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nobis | Lux Infidelium,                                      | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ога   | Restaurator Fidei,                                   | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ога   | Extirpator malorum Spirituum,                        | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ога   | Mediator inter Deum et homines,                      | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ога   | Aerarium divinæ gratiæ,                              | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ога   | Domicilium divini amoris,                            | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ora   | Dispensator donorum Divinitatis,                     | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ora   | Lilium puritatis,                                    | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ora   | Thesaurus paupertatis,                               | 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ora   | Flos humilitatis,                                    | ога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ora   | Holocaustum obedientiæ,                              | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | mis. mis. mis. nobis ora ora ora ora ora ora ora ora | Apostolus Syriæ, et Græciæ, Emolus Patriarcarum, Socius Prophetarum, Doctor Gentium, inis. Tuba Spiritus Sancti, mis. Præcio evangelicæ doctrinæ, mis. Prædigator Veritatis, nobis Lux Infuelium, ora Restaurator Fidei, ora Extirpator malorum Spirituum, dodiator inter Deum et homines, ora Aerarium divinæ gratæ, ora Dispensator donorum Divinitatis, ora Thessurus paupertatis, |

Aedificator templorum Dei, Primus hospitalium inventor ога Propagator divini cultus, ога Extirpator vitiorum, ога Securitas animarum, ога Medicus cœlestis, ога Salus ægrotantium, ora Auxilium Christianorum, ога Pater pauperum et pupillorum, ora Confortator Viduarum, ога Medicus acutæ infirmitatis, Magister Abatum, ora Legislator Ordinum militarium, ога Exemplar Episcoporum, ora Protector Ordinis Constantiaiani, ora Auxiliator omnium. ora

Agous Dei qui tollis peccata mundi etc.

ora . Ora pro nobis S. P. N. Basili ora Magne.

n/. Ut a cholera liberemur.

#### ORATIO

Deus, qui cum sis magaus in magais, beatum Patrem nostrum Basilium Confessorem tuum, atque Pontificem in excelso Sanctitatis et Sapientie fastigio collocasti, tribue, quasumus, ut tanti Patris doctriama et exempla sectantes majestati tue verbo, et opere placeamus, et a cholerue morbo liberemur. Per Christun, etc.

# SANTA TENERA

Vergine della città di Locti in Calabria ove fu martirizzata l'anno 143. Per divina provvidenza alcuni cittadini palermitani nel 1495 ebbero cedute le sacre essa di lei , che il traaportarono in Palermo, dove la peste infieriva; con invocazione di tale Santa, islantaneamente cessò la mortalità.

Osdo esterare la memoria nos solo di tale momentanes acomparsa dalla pesto, ma benanco per lo rinsorvamento di tal porteno arrectulo en 1250 (quando di nosoro si apare la pesta noi) il olero ed il popolo la dichiarareno patrona, e vi fondarono la chiesa ma il pio monte nominato dal santo nome di S. Venera fa fondato dalla Venerab. e Nob. Comp. di Senta Maria della Pece, che oggi ha in corra.

Noi quindi reciteremo il seguente Inne ed Orazione, che la chiesa le ha assegnato:

#### INNO

Jesu, corona Virginum,
Quem Mater illa concipit
Quae sola Virgo parturit,
Haec vota clemens accipe.

Qui pergis inter lilia, Septus choreis Virginum Sponsus decorus gloria, Sponsisque reddens praemia.

Quocumque tendis, Virgines Sequentur, atque laudibus Post te canentes cursitant, Hymnosque dulces personant.

Te deprecamur supplices, Nostris ut addas sensibus, Nescire prorsus omnia Corruptionis vulnera. Vitus, honor, laus, gloria
Deo Patri, cum Filio
Sancto simul Paraclito
In sæculorum sæcula. AMEN.

## ORATIO

Deus qui inter cætera potentiæ tuæ miracula etiam sexu fragili victoria martirii contulisti, concede propitius, ut qui beatæ Veneræ Virginis, et Martyris tuæ commemorationem colimus ejus meritis, et intercessione a flagello choleræ liberemur. Per Christum etc.

# SANTA ROSALIA

Vergino Palormitana, Juggi dalla casa patorna, per dedicare in un eremo la sua verginità a Dici tuttora in quel della Quisquina dallo Rose si legge entro a grotta la seguente iseriziono dalla mano di essa Santa scolpita:

### EGO ROSALIA SINIBALDI QUISQUINE BY ROSARUM DOMINI PILIA AMORE DOMINI MEI JESU CHRISTI In hoc antro habitare decreti-

E siecone quel monte si cominció a collivara, col fondari il vicino paeso di Santo Stefano di Eirona, ecal Rosalia si trasferi sul monte Pollegrino non molto lungi dalla sua patria, ove austamento chiumo i suoi giorni. La illustre famiglia di Rosalia esatto sia oggidi in Napoli, rappresentata da S. E. il Duca D. Riccardo de Sangro, generale dei Reali eserciti, scello di Corte ce. ec.

L'enno 1625 per divina rivelazione si conobbe dell'Eminent. Cardinal Giov-Batt. Doria Arcierscoro di Palermo e vice-red Sicilia, che per cessero la pete orientale, la quale infettara la città, biognava ritrarre dalla grotta del detto Pellegrino le cesa di Santa Rosalia, condurio con soleme pompa per tutta la città i o ove eon effetto passavano dette cessa, la peste di un subblo cressava, o gli attaccati guariransi.

Il miracoloso fatto accreditò vieppiù il rinvenimento delle sacre reliquie; il Senato ed il popolo tripudiando di melta gioja, dirde incomineismento al eosì detto Festino, che in ogni anno dall'11 ai 15 di Luglio sfarzosamente si pompeggia.

Nell'attuale luttuose ealamità della lue choleriea, ci rivolgeremo del pari a detta Santa, perchè, como liberò questa città dalla peste bubbonica, la liberasse puro dal cholera asiatico. Si reciteranno perciò in lodos di essa Santa il seguenti lnon, Prephiera ed Orazione.

#### INNO

Diva, cui flores tribuere nomen, Et pias regum dedit aula cunas, Haec tuis laeti meritis sacramus Munera laudum.

Monte sub celso latitans, catervas Tartari fundis; superisque victrix, Nomen in saxo, genus, et perennes Sculpis amores.

Præbet hic ædem specus, et soporem Excipit rupes, pluit aetra potum, Silva dat mensam, polus et beatae Gaudia vitae.

Nunc tuo Jesum, sacra sponsa, vultu Redde pacatum, procul ut furores Cholerae, belli, et famis ipse nostris Pellat ab oris.

24

Trinus, et unus. AMEN.

## PREGITERA

| Sancia   | Mosana  | virgo Angenca,                              | Ora  | bro | nobis |
|----------|---------|---------------------------------------------|------|-----|-------|
| Sancta   | Rosalia | Martyr Seraphica divini amoris,             |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | innocentiæ decus inclytum,                  |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | solitariæ vitæ honor,                       |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | Regalis Nobilitatis germen Deo consecrate   | ım,  |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | Virtutum omnium viva imago,                 |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | invictissima mundi Triumphatrix,            |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | Quisquinæ, et Erctæ Elysium,                |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | Angelorum comes dulcissima,                 |      |     | ога   |
| Sancta   | Rosalia | omnium Domonum terror,                      |      |     | 010   |
| Sancta   | Rosalia | Flos Rosarum in diebus vernis,              |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | Lilium inter pægitentiæ spinas,             |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | Arcus refulgens inter nebulas gloriæ,       |      |     | 011   |
| Sancta   | Rosalia | Columba in foraminibus petræ,               |      |     | 10    |
| Sancta   | Rosalia | amabilissima cœli Heroina,                  |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | Panormi Lætitia,                            |      |     | 010   |
| Sancta   | Rosalia | Patriae incolumitatis tutela,               |      |     | Or.   |
| Sancta   | Rosalia | in adversitatibus nostris tutum refugium,   |      |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | florentissima Siciliæ gloria,               |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | honorificentia populi nostri,               |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | morborum omnium antidotum præsentissin      | oum, |     | ora   |
| Sancta   | Rosalia | orphanorum et pupillarum præsidium,         |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | omnium afflictorum levamen,                 |      |     | or    |
| Sancta   | Rosalia | navigantium cynosura,                       |      |     | or    |
| Canala ' | D t:-   | material beating and the Manager of Changes |      |     |       |

|        |         |                                                   | 91  |
|--------|---------|---------------------------------------------------|-----|
| Sancia | Rosalia | contra terremotus columna firmissima,             | Gra |
| Sancta | Rosalia | Patriæ et Siciliæ a peste, et cholera liberatrix, | ora |
| Sancta | Rosalia | omnium in te sperantium Patrona vigilantissima,   | ога |
| Sancta | Rosalia | Panormitanæ Ecclesiæ amor, lux et delicium,       | ога |

## ORATIO

Deus, qui Beatam Rosaliam Virginem e regalibus deliciis in montium solitudinem transtulisti; concede propitius, ut ejus meritis et intercessione a mundi vuluptatibus in coelestium strum.



# PREGHIERE

92

3

# GESU

CHE POSSONO SERFIRE AL POPOLO IN TUTTI I TEMPI, MA SPECIALMENTE IN QUELLI DELLE TRIBOLAZIONI, PER IMPLORARE IL SUO PIETOSISSIMO AJUTO, E LA SUA INSPFABILE MISERICORDIA.

| Padre celeste Iddio,     | Abbiate   | O Re nostro adorabile,  | Abbiate   |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| а                        | noi pietà |                         | noi pietà |
| Figliuolo eterno Iddio,  | Abbiate   | Nostro maestro amabile, | Abbiate   |
| Spirito Santo Iddio,     | Abbiate   | Vero e pietoso medico,  | Abbiate   |
| O Iddio Uno e Trino.     | Abbiate   | Speme de' poverelli,    | Abbiate   |
| O Gesù Signor Nostro,    | Abbiate   | Liberator da' mali,     | Abbiate   |
| O Via della salute,      | Abbiate   | Porta del Paradiso,     | Abbiate   |
| Gesù speranza nostra,    | Abbiate   | Gesù speranza nostra,   | Abbiate   |
| O Verbo fatto carne,     | Abbiate   | O giudice terribile,    | Abbiate   |
| Ver' Uomo e vero Dio,    | Abbiate   | Gesù forza de' deboli,  | Abbiate   |
| O Amor per noi trafitto, | Abbiate   | Gesù vigor de' fragili, | Abbiate   |
| Gesù Salvator nostro,    | Abbiate   | Consolator de' miseri,  | Abbiate   |
| Cibo dell'alme nostre,   | Abbiate   | Terror del tentatore,   | Abbiate   |
| Pane di vita eterna,     | Abbiate   | Puro amator de' puri,   | Abbiate   |
| Gesù speranza nostra,    | Abbiate   | Gesu speranza nostra,   | Abbiate   |

| Gesù Re de' dolori,       | Abbiate    | Difesa agl' innocenti,    | Abbiate   |
|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| O Dio della pazienza,     | Abbiate    | Conforto a' tribolati,    | Abbiate   |
| Dio di misericordia,      | Abbiate    | Rifugio a' peccatori,     | Abbiate   |
| O Dio del santo amore,    | Abbiate    | Nostro contento in vita,  | Abbiate   |
| O nostro ben dolcissimo,  | Abbiate    | Nostro soccorso in morte, | Abbiate   |
| O Padre amorosissimo,     | Abbiate    | Nostro premio in eterno,  | A bbiate  |
| Gesù speranza nostra,     | Abbiate    | Gesù speranza nostra,     | Abbiate   |
| Agnel di Dio, che togli i | peccati de | el mondo, Deh Signore pe  | rdonateci |

Agnel di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnel di Dio, che togli i peccati del mondo, Noi polvere vilissima, Noi peccatori miseri, O Gesà nostro amore,

O Gesù nostro amore, Gesù Gesù pietoso, Gesù, speranza nostra, Deh Signore, esauditeci
Deh Signore liberateci
Vi preghiamo, consolateci
Vi preghiam, ajutateci.
Fate noi buoni e santi,
Fate noi buoni e santi;
Salvateci, salvateci.

93



Hie ure, hie seea, hie nihil parcas ut in eternum parcas.



## AGGIUNTA

Per indurre il popolo a recitare I decemmaria, e la Sulze con più deresò giulo, chi essi quelle propiere, le quali tanto cilipano di ottenera il potreciato di Moria. mostime in tempo di flagili, obbiom eradato bhi falto loggiungario qui mapolore presia, comparia dal celebra p. In. nocenzi, e usata dol p. Segarri nelle sue missioni.

#### PROEMIO

L'Ave Maria fu parte Da Gabriello detta, Parte da Elisabetta, E dalla Chiesa.

E tutta è ben intesa
A lode di Maria,
Acciò n'apra la via
Della salute.

# L'AVEMMARIA

Dio ti salvi Maris,

Che sei di grazia piena,

E di grazie la vena,

E la sorgente.

Il tuo Signor potente È teco, e sempre è stato; Perchè t' ha preservato Immacolata. Benedetta ser stata Fra le donne gloriosa, E madre, e figlia, e sposa Del Signore.

Sia benedetto il fiore,

E'l fruito del tuo seno,

Gesù fior Nazarano,

E Signor nostro.

Pregate il Figlio vostro
Per noi gran peccatori,
Acciò ch' i nostri errori
A noi perdoni.

La sua grazia ci doni
In vita, e nella morte,
E la felice sorte
In Paradiso.

LA SALVE REGINA

Dio vi salvi Regina,

E Madre universale,

Per cui favor si sale

Al Paradiso.

Voi siete gioia, e riso
Di tutti i sconsolati;
Di tutti i disperati
Unica speme.

A voi sospira, e geme Il nostro afflitto cuore In un mar di dolore, E di amarezza.

Maria mar di dolcezza, I vostri occhi pietosi, Materni, ed amorosi A noi volgete.

Noi miseri accogliete
Nel vostro santo velo:
E'l vostro Figlio in Cielo
A noi mostrate.

Gradite, ed ascoltate,
O vergine Maria,
Dolce, clemente, e pia
Gli affetti nostri.

Voi de' nemici vostri A noi date vittoria, E poi l' eterna gloria In Paradiso.



## AVVERTENZA

La parte inserita in questo libro sull'immacolato concepimento di Maria ed altre pagine sussequitive erano già a stampa allor che ebbe luogo una solenne accademia in Palermo sul medesimo immacolato concepimento. Tributaron questa a Maria il dì 2 marzo i Rev. PP. Gesuiti siccome quelli che dal lor nascere giunti a' PP. Francescani sostennero con la voce, e con libri numerosissimi in tutto il mondo quel candido Mariano mistero. Or nella comune esultanza di questa città di Palermo a celebrarlo magnificamente, non vollero i Gesuiti tenersi dietro neppur di un rigo, e ribadirono il lor costante sentire di Maria nel primo istante immacolata con quell'accademia al Collegio Massimo, e con altre feste solenni devolissime alla Casa Professa. I componimenti della prima recitati tanto da gesuiti quanto da estranei non ebbero a desiderare perfezione pei sommi loro autori, e plausi da circostanti. E venne allor comune desiderio che fosser tutti in una raccolta promulgati co' tipi in onoranza di Maria, ed a merito della Compagnia di Gesù, e di Palermo. In quanto a noi volendo accudire in parle a quel desiderio inseriamo in questo libro due più ampli di que' componimenti di un merito anch' essi egregi avendocelo la cortesia de loro autori, benchè con qualche ritrosia della loro modestia, poi consentito. I quali due componimenti valgano quì in fine come suggello alle tante cose religiose di questo libro.



## PER L'IMMACOLATO CONCEPIMENTO

# MARIA VERGINE

STANEE

# GIUSEPPE DE SPUCHES

Recitate la sera del 2 marzo nell'Accademia tenuta nel Collegio Massimo

P. G.

#### STANZE

Ou! perché mai d'alcun gentile affetto Se l'estasi romita la me si desta, E inebhrista i cupido inelletto Nella luco del Ver par che si vesta, L'as gelida man sento sul pelto, Che mi striccia com'ala di tempesta, Vaggio una nubo, che sul mio pensiero Scendo e mi toglie all'agogosto Vero?

E perché, se d'amor, se di pichado
Scopirando favellano le genti,
S'odon temprar tauto omicido spade,
E rimbomhano i bellici tormenti,
E il furor acco tanir regni invade
E di morti li colma o di morenti?
Chi tal distidio mai, chi tauto errore
Pose dell'ucomo fra la mente e il core "

Oh I non emorse dal pensier di Dio Per rimirar tante setigure il Solo I E l'aura ei lioco o'i bacco e il sasso e il rio E quanto informa la terrestre mole Non nacque sini no, perchò al crudel disjo Ministraso del sangue e all'empis scolo Onde quanto di grande ha l'Universo È da nol stessi contro noi converso.

Nò tu, o fiammella de l'eterno Ioco, Si rea scendești ad avvivar la creta, Allor che surse nel beato loco Degli animanti la famiglia lieta, Ma ne l' Edenne de le piume a giuoco Innocente volavi è manuieta (Come colomba che l' disio renduce)

Nello splendor de l'increata Luce.

Ohl chi togliea del virginal sortiso
A te l'fineanto ed il candor sereno,
Perchè dotce armonia di Paradiso
Era ogni brama che l'ardeva in seco l'
Ahil che il Voler fu da ragion diviso
De l'empia Colpa dai ferat veleno,
E io to giacque la fonto inaridita
De 'pesnier', degli affetti e della vita.

Quinci de' mali sovra to scoscendo
Trucculenta l'indomità falsange,
E l'Ire stolte, e le Contene orrende,
E l'Empietà ch' all' altrui riso pisage;
L'air' a aggrova e treiti rovi rende
La terra e l'ama tetro rimungghia o frange,
E baira fuor delle tartaree porte
Lescarsta demone la Morte.

Suffusa prostes lumina Iserimis, Pallorque castas inficiat gensa; Et victa blanditu dolentis Illocobris esdet ira regis.

Aude (tibi rex obvius advelans
Inelamat) aude; quid tremis inelyta?
Infamise iussis neeisque
Imperie eximeris Mariti.

Quamvis obortam gente ab Isacidum Illamne quisquam impetet ensibus Quam fevit Indulgens terique Participem Dominator optat?

Premises coele Virgo puerpera Esther et illa nempe beatior, Tu Mentis arcanum supremae Nasceris latemerata Mater.

Illustre denum! Te Sapientiae Fas esto, Virgo, diecre vecibus Quandoque nen parco Datori Exhibeas memer lpsa grates.

« Me Numen intus prima ab origine Possedit altum, sidereae prius Quam molis excelsae phalanges Compesitum aggrediantur orbem.

Jam destinabar Mater, et unice Nate fovebar; iam auperi ascro Concepta decreto Tonantis Et maculae genialia expers. Nendum explicatum sub tenebria Chses Natura praegnans senserat, et solum Nondum sub immensia volutos Ponderibus retinebat orbea.

Nondum cerusei fax Hyperionia Lustrabat aethram, Lunaque menstruoa Nondum fatigabat iugales, Coroua nee reparabat igne.

Nendum elevate vertice Caucasus Coelo inferebat nubivagum eaput, Nee praelianti Euro Notoque Pontus adhuc subigebat Æquor. »

Folix Adami culpa necessitas! Quam Diva sarcis ubere copia: Tu gentia liumanae percine Decus opprobriumque tollia.

Intaminatis namque nitoribus In te refigis lumina coelitum; Tantum ipse miratur decorem Luminibus Deus irrepletis.

Decus perenni lumine fulgidum Coelos Moventem dicere filium; Ast clarius primo sub arta Tertereo caruisse flatu.

Sensere natam perniciem sibi , Sensere, dudum tartareum genus Quam pertimeseunt, iamque cerum Colla pedem aubeunt promentem.



## Sun Gecella Revma Monsignore

## D. GIOVANNI BATTISTA NASELLI E MONTAPERTO

DEI DUCHI DI GELA

#### PRINCIPE DI S. NINFA E FIGARAZZI BC.

GIA' PREPOSITO DELLA VENERABILE CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO

' E VESCOVO DI NOTO

COMMISSABIO GEN. DELLA SS. CROCIATA IN SICILIA ED ISOLE ADJACEVTI CONSIGLIERE A LATERE DI S. R. M. (D. G.)

PER LA MISEBAZIONE DIVINA E DELLA SANTA SEDE

Concede gioral Sossanta d'Indulgenza a tutti coloro che ogni qual volta reciteranns, con il dovuto spirito di contrizione, tutte od alcune delle soprainerets Orazioni, pregando il Sommo Iddio ad aver missricondia di noi per cessare il flagello del cholera.

## A' Illmo e Revmo Monsignore.

## D. GIULIO MARIA BENZO

DEI DUCHI DELLA VERDURA

NOBILE PALERMITANO

DELL'ORDINE DI S. BENEDETTO DELLA VENERAR. CONGREGAZIONE CASSINESE

CAVALIERE DI S. GIORGIO

RETTORE DELLA BRAL CRIESA DELLA SS. TRINITA' DELLA MAGIONE

DEL S. R. M. O. COSTANTINIANO, CONVENTUALE, CAPITOLIARE, E COLLEGIATA IN PALRAMO
VESCOVO DI COSTANTINIA

Concede giorni Quaranta d'Indulgenza a tutti i fedeli dell'uno s'l'altro sesso, ogni Volta che devotamente reciterano i a Litania, sel Orazione al Patriarca Costantiniano S. Basilio, pregando Iddio a cessare di flagallare quetta città col choltra.

